**Política** 

Fadela Mohatar cree que las críticas al discurso institucional de Imbroda han sido "muy previsibles"

Sanidad

El Hospital Universitario ha recibido nuevo material de última generación, según anuncia Ingesa

**Economía** 

Los comerciantes del Rastro piden que se instale la zona azul en todo su sector

LA CHG INICIA LOS TRABAJOS PARA FINALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA >15

- Se corregirán los desperfectos observados durante los primeros meses de funcionamiento
- El próximo día 24 se celebrará una nueva reunión entre la Confederación y la Ciudad Autónoma



# El nuevo contrato marítimo asume las propuestas hechas desde Melilla

- El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo, se reafirma en que el presupuesto ha bajado en 4 millones respecto al de diciembre de 2023
- La delegada anuncia más plazas de OSP para Granada, Sevilla y Almería y el PP la acusa de no defender bajada de precios para Málaga y Madrid >2-3

# Sofia Acedo acusa al ministro Marlaska de no actuar ante la inmigración irregular

 La diputada por Melilla entiende que se "escabulle" de sus responsabilidades de control de las fronteras del país



- Melilla no se salva del aumento de la temperatura del mar y sus consecuencias ▶19
- La ciudad sique estando a la cola en el teletrabajo con un 6.7% de trabajadores



 Los farmacéuticos dicen sentir el cariño de sus clientes ante el Día de la Farmacia

# **EN PORTADA**

# **Transporte**

# El nuevo contrato marítimo satisface en gran parte a la Autoridad Portuaria

• Su presidente, Manuel Ángel Quevedo, se reafirma en las críticas al presupuesto y lamenta que se haya reducido en cuatro millones respecto al de diciembre de 2023

Juan Luis Espinosa MELILLA

La Autoridad Portuaria de Melilla se mostró ayer "moderadamente" satisfecha con el nuevo contrato marítimo, que reúne con exactitud muchas de las propuestas que se habían hecho desde la Ciudad Autónoma. Sin embargo, Manuel Ángel Quevedo se reafirmó en las críticas al presupuesto, que, en su opinión, es "peor" que en 2023 y teme que se pueda ver afectada la calidad de la línea con Almería en favor de la de Málaga.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Ángel Quevedo, manifestó que, tras una primera lectura "rápida y profunda", se ha quedado "moderadamente satisfecho" con el nuevo pliego, puesto que se han recogido en él gran parte de las demandas que el Partido Popular y de la Autoridad Portuaria hicieron llegar al Ministerio de Transporte y a la Dirección General de Marina Mercante.

Recuerda Quevedo que, aunque no se les concedió la reunión entre la Ciudad Autónoma y la Autoridad Portuaria con el Ministerio que habían pedido a Delegación del Gobierno, se utilizaron "todos los cauces" posibles para hacerle llegar las propuestas del nuevo pliego. "Eran cosas muy sensatas y deberían ser tenidas en cuenta, como en general así ha sido en muchos puntos".

En primer lugar, el presidente de la Autoridad Portuaria destacóla inclusión de dos lotes (Melilla con Málaga y Melilla con Motril y Almería) como se había pedido y "como también los tribunales habían detectado".

El anterior contrato marítimo no concebía los dos lotes porque, explica, se regía por otra normativa y la ley de contratos 9-2017 se publicó en noviembre. "Los contratos anteriores no tienen la exigencia de tener lotes distintos, pero a partir de esa ley sí", añadió.

Los dos lotes del nuevo contrato marítimo tendrán una duración de dos años (prorrogable a otros dos, hasta un máximo de cuatro). Comenzará el próximo 1 de enero de 2025 y concluirá el 31 de diciembre de 2026 o 2028, según la prórroga.

En cuanto a las rotaciones, Manuel Ángel Quevedo también



se congratuló de que se hayan seguido "exactamente" la propuesta de que fueran siete rotaciones (una todos los días con Málaga, tres con Motril y cuatro con Almería) en las fechas más importantes, es decir, del 15 de junio al 15 de septiembre, en Navidad y en Semana Santa. Durante el resto del año, la propuesta también era que se mantuvieran seis rotaciones (las mismas que en los periodos de alta demanda menos los sábados).

## Horarios

Asimismo, la Autoridad Portuaria se mostró satisfecha de que se hayan respetado los horarios propuestos. "En el contrato fallido de diciembre de 2023, los horarios eran libres a elegir por las navieras y nosotros hemos

Los dos lotes del nuevo contrato marítimo durarán dos años desde el 1 de enero de 2025 determinado exactamente las horas de salida y de llegada para que sean las que más interesan, tanto a los melillenses como a los posibles visitantes peninsulares que vengan a Melilla".

Con los nuevos horarios se permitirá "perfectamente" que los melillenses puedan disfrutar de un fin de semana en la península, ya desde el jueves o viernes hasta el domingo o la madrugada del lunes, tanto por Málaga como por Motril. Igualmente, los visitantes pueden llegar a Melilla jueves y viernes, y regresar a la península el domingo o el lunes a primera hora. "En este caso, sí se ha hecho exactamente, y con una precisión casi al minuto, lo que pedíamos desde el Partido Popular", apuntó.

Por otro lado, en cuanto a la capacidad de los barcos, sí que ha habido una leve diferencia entre lo propuesto. La Autoridad Portuaria y la Ciudad Autónoma habrían pedido barcos con 600 pasajeros y 250 camarotes; el nuevo contrato marítimo obliga a barcos de 450 pasajeros y 200 camarotes. Sin embargo, ambas partes sí coinciden en el número

de vehículos, que serán, al menos, 250.

En opinión de Quevedo, una de las partes más "incomprensible" del anterior contrato era la referida a la antigüedad de las navieras, ya que una debía tener menos de cinco años mientras que la otra podía hasta veinticin-

"Lo que propusimos es que todos los barcos deberían contar, tanto el de Málaga como el de Motril y Almería, con menos de diez años o un máximo de veinte, siempre y cuando cumplieran con una serie de características que determinará Marina Mercante", recuerda.

Estas apreciaciones se han tenido en cuenta para el nuevo contrato, además de que, durante la fase de concurso, se puntuarán los barcos con menos años y con más camarotes.

# Mejoran tarifas y servicios

En cuanto a las tarifas, se han reducido "mucho más" que las planteadas en el contrato de 2023. "Se han rebajado las tarifas, no tanto como nosotros habíamos solicitado, pero sí está

La línea de Málaga tendrá más dinero a partir de ahora y la de Almería, menos

bastante cerca de lo que habíamos pedido", señaló. De esta manera, ya no existe el camarote de 400 euros del anterior pliego; ahora, el camarote máximo para cuatro personas se sitúa en 240 euros. La butaca también ha bajado a 60 (preferente) y 50 euros (estándar). El vehículo ha bajado en veinte euros (de 60 a 40).

En ese sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria se congratula de que, tal y como había se había pedido, se tenga en que cuenta que si las navieras ofertaban una reducción de las tarifas, tuvieran puntuaciones.

Lo que sí se ha incluido, "pero no como a nosotros nos hubiera gustado", es que los precios en verano estén tasados: no se ha aplicado el 50% de descuento previsto por la Ciudad Autónoma, pero sí se consolida la tarifa máxima para que no sea libre, sobre todo durante la Operación Paso del Estrecho. Solo será libre para los pasajeros que hagan trayectos de ida y vuelta de más de siete días.

También se han cumplido los servicios propuestos: cafetería abierta en todos los trayectos diurnos y, al menos, cuatro horas en los nocturnos; WiFi; animación para niños menores de doce años; camarotes para mascotas; espacio de silencio; servicios de seguridad; poder consumir alimentos propios en zonas determinadas; o una zona de ocio para el 20% de los pasajeros distinta a la cafetería.

Con todo ello, la Autoridad Portuaria cree que el nuevo contrato marítimo es "bastante razonable y, evidentemente, infinitamente mejor" que el planteado en diciembre de 2023. "Era muy malo para los melillenses", recuerda.

# Peor presupuesto

Asimismo, Quevedo se reafirmó en las declaraciones que tanto el vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, como él han realizado anteriormente

LA CLAVE

**Satisfactorio.** La Autoridad Portuaria se congratula de que se hayan recogido gran parte de las demandas que se hicieron para el nuevo contrato marítimo de Melilla

respecto al presupuesto. No se ha tenido en cuenta el IPC, incluyendo tan solo una "subida absolutamente ridícula" de menos del 0,5 por mil "cuando ahora se incluyen cuatro millones de euros de gastos por derechos de misión".

En este aspecto, el contrato es "peor" que el de diciembre de 2023, ya que se conserva el mismo precio máximo pero ha bajado en cuatro millones de euros. El Partido Popular, afirma Quevedo, intentará que estos derechos de emisión se eliminen para Ceuta y Melilla. "Nos parece de una enorme gravedad la discriminación que existiría con los puertos de las Islas y con el puerto de Nador, que no está sujeto a ellos".

Por otro lado, el popular también criticó el cambio "tan brusco" que se produce en ocho meses, de diciembre de 2023 a septiembre de 2024, en la reducción de ingresos de las líneas con Motril y Almería. Ahora los ingresos, señala, son de 16 millones cuando antes eran 23, mientras que en los gastos hay una diferencia de 11 millones. Actualmente, sin contar las tasas de emisión, los gastos serían de unos 23.700.000 euros cuando en diciembre se calculaban 34.800.000 millones. "Una diferencia tremenda", añadió Quevedo.

Lo mismo ocurre con la línea de Málaga, dice, dado que los ingresos son 4.800.000 euros menores que en el anterior contrato, al igual que los gastos. "Son cifras que nos dejan bastante perplejos y necesitarían de una explicación o disculpa de alguien. Porque, o esto está equivocado o estaba muy equivocado en diciembre de 2023 y ahora se ha corregido", manifestó.

Al hilo del asunto, Quevedo afirma que la línea con Málaga pasa ahora a tener más dinero mientras que la de Almería menos; son 2.100.000 euros los que se traspasan de una a otra. Con esto, espera que la oferta de Málaga tenga un barco y unas condiciones de pasaje y precio "adecuadas".

Pese a esto, Quevedo se reafirmó en que la Autoridad Portuaria se encuentra "moderadamente satisfecha" con el nuevo contrato marítimo, pero admite que sí se quedan "muy preocupados" con la bajada de cuatro millones de euros en el presupuesto. Teme que esta reducción afecte a la calidad del barco y las condiciones de servicio de la línea de Almería, que es la que se ha visto afectada.

"Nos reafirmamos en las críticas al presupuesto que hicimos hace unos días, pero nos congratulamos de que nuestras aportaciones hayan servido de bastante", concluyó.



# Mohatar afea a la delegada que "no vea necesario" controlar los precios con Málaga y Madrid

La portavoz del Gobierno cree que es "inaceptable" pero "muy gráfico" de lo que acepta para Melilla

MAJ MELILLA

La portavoz del Gobierno melillense, Fadela Mohatar, afeó ayer a a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que "no vea necesario" controlar los precios de los pasajes de avión con Málaga y Madrid a través del establecimiento de una Obligación de Servicio Público (OSP), como sí existe en las líneas aéreas de Granada, Almería y Sevilla.

"Dice que no lo ve necesario. Es decir, a la delegada del Gobierno, y esto tiene que saberlo todo el mundo, le parece muy bien que los billetes cuesten 600, 1.000 o 1.500 euros para que un no residente pueda ve-

La portavoz cree que la delegada "tiene una miopía política de grandes dimensiones" nir a la ciudad. Y luego quiere jactarse de que el Gobierno está ayudando en el desarrollo de nuestra ciudad", comentó Fadela Mohatar.

Para la representante del Ejecutivo local, resulta "inaceptable" que la delegada no apoye la iniciativa de plantear al Ministerio de Transporte esa OSP para las conexiones con Málaga y Madrid. "Inaceptable pero muy gráfico de lo que este Gobierno que tenemos hace con la ciudad y de lo que la delegada acepta que hagan con la ciudad", afirmó.

Lamenta que Sabrina Moh "no sea capaz de defender lo más elemental"

De este modo, Mohatar lamentó que Sabrina Moh "no sea capaz de defender lo más mínimo, lo más elemental, que es que puedan venir visitantes". "Si el Gobierno de España quiere ayudar al desarrollo de Melilla, que apruebe esa OSP para que podamos tener visitantes", insistió.

En ese sentido, señaló que tan solo se trata de "defender que esas dos líneas aéreas, las de Málaga y Madrid, sean también de servicio público pero ella no lo defiende", manifestó para añadir que la delegada del Gobierno "defiende, sin embargo, que haya precios desorbitados y así la gente no pueda venir a vernos desde Málaga o desde Madrid".

A juicio de la portavoz del Gobierno de Juan José Imbroda, lo único que queda de manifiesto con esa postura es que Sabrina Moh "tiene una miopía política de grandes dimensiopos"

# Transportes refuerza las conexiones áereas OSP con Almería y Granada

El Faro MELILLA

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a reforzar las conexiones aéreas que se recogen en la Obligación de Servicio Público (OSP) de Melilla con Almería y Granada.

Así, a partir del 1 de enero de 2025 se establecen ocho frecuencias semanales entre Melilla-Almería y otras tantas entre Melilla-Granada, tal y como recoge la Orden TRM/951/2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aunque será la compañía aérea la que adecuará libremente los

días de operación y los horarios a la demanda real del mercado, la orden ministerial establece una capacidad mínima anual de 42.000 asientos.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, en una entrevista realizada en Televisión Melilla, puso en valor esta medida "pensada, una vez más, para mejorar la calidad del transporte aéreo, para mejorar las conexiones y también, por supuesto, para fomentar el turismo".

La OSP vigente establecía cinco frecuencias semanales, con lo que, a partir de enero supondrá la obligación de la compañía aérea de poner al servicio de la ciudadanía tres frecuencias semanales más.

La titular de la Delegación del Gobierno recordó asimismo que la OSP con estos dos destinos –junto con el de Sevilla—fue aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el año 2018 después de que estos destinos se perdieran durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

## Proyecto piloto

Con respecto a la petición de la Ciudad Autónoma de establecer una OSP para las líneas de Melilla con Málaga y con Madrid, Sabrina Moh explicó que ambas son líneas que ya están consolidadas y para poder establecer Obligaciones de Servicio Público debe contemplar varias características, entre ellas, que dicha conexión corra peligro, algo que no sucede con Málaga y Madrid.

"Las líneas de Málaga y Madrid

son líneas que ya están consolidadas, son líneas que, además, han ido aumentando en cuanto a frecuencia y pasajeros y, por lo tanto, no hace falta un blindaje", expuso. "Sí que es necesario otras cuestiones como por ejemplo el tema de las tarifas máximas en los precios y ahí es donde queremos aportar una solución", apostilló.

Por ello, señaló, el Ministerio de Transportes está trabajando en un proyecto piloto, en el que también se incluiría un territorio de las Islas Baleares y otro de las Islas Canarias además de Melilla. "Este proyecto sin precedentes y como es una obligación de servicio público en las tarifas para establecer unos precios máximos", ha apuntado. "Hablamos de Proyecto Piloto para la línea Melilla-Madrid, que es donde, según los estudios realizados, los precios están más elevados", ahondó la d elegada.

# **COLABORACIÓN**



# ALFONSO JOSÉ JIMÉNEZ MAROTO

RAS AÑOS DE INTENSO rastro propagandístico y pugnas geopolíticas en una causa que suma y sigue en el panorama imperante de África Occidental y el Sahel, con la singularidad de mirar siempre en favor de los regímenes autocráticos, lo que aquí se desmenuza parece una carrera de fondo en la que la Federación de Rusia comienza a ganar. Y es que transcurridas varias décadas, este coloso en llamas protagoniza un proceso vertiginoso de expansión en tierras africanas. Si bien y sin parar, cuenta con aliados inquebrantables como Sudáfrica o Argelia.

Dicho esto, el Kremlin ha sabido embaucar un argumentario propagandístico selecto e inmerso en el potencial sentimiento antioccidental en numerosos países africanos, y gracias a un sinfín de maniobras habilidosas ha logrado que la franja saheliana responda a su medida a Moscú.

A día de hoy, la intensificación de Rusia en África no se concibe sin el 'Grupo Wagner', también llamado 'CMP Wagner'. La estructura de mercenarios del malogrado Yevgueni Víktorovich Prigozhin (1961-2023), ha conseguido entrelazar durante años por el continente una extensa red de conexiones estratégicas y económicas. De manera particular, 'Wagner' ha sido dispuesto por las autoridades rusas para engrandecer su protagonismo bajo tres precedentes: primero, los servicios de seguridad; segundo, la propaganda y, tercero, la explotación de minerales. Ciertamente, los mercenarios han dado con la tecla para establecer una atmósfera beneficiosa acorde a Rusia hasta acoplarse como pez en el agua en Sudán, Libia, Burkina Faso, República Centroafricana, Mozambique o Níger.

Consumada en vano la rebelión del Grupo Wagner' (23-24/VI/2023) contra el presidente Vladímir Vladímirovich Putin (1952-71 años), cuando esta entidad privada paramilitar se inmiscuyó en un enfrentamiento armado contra las Fuerzas Armadas leales al Gobierno, a raíz de las tensiones en la retaguardia entre el líder de 'Wagner' y el Ministerio de Defensa en el contexto de la invasión de Ucrania, el Gobierno ruso se ha activado para controlar esta organización y añadirla dentro del ecosistema de agencias, compañías y grupos afines al Kremlin.

Con esta hechura en las postrimerías del año 2023 Rusia puso en escena su nueva unidad, renombrada y oficializada como el 'Africa Corps', que es a todas luces la reorganización del andamiaje de 'Wagner' en África. Y como tal, entrevé la mutación acompasada de una empresa de seguridad privada en uno de los componentes más dentro de su Sistema de Seguridad. Actualmente, no responde a más intereses que los de Moscú a través del Ministerio de Defensa y los Servicios de Inteligencia.

En otras palabras: la situación y el liderazgo varían, pero la proposición rusa posee el mismo caldo de cultivo. O séase, confirmaciones de la seguridad para el régimen en cuestión. Obviamente, a cambio de donaciones mineras. No obstante, el modus operandi de Rusia es más insaciable y devastador, porque aguarda englobar todo lo que esté en sus manos y llegar lo más lejos posible.

A las diversas alianzas en contribución militar y de defensa, le han acompañado otras en razón de materia energética e infraestructuras. Sin soslayar, que en un contexto crucial de la geopolítica universal donde convergen cismas armados, visos de terrorismo, tráfico de ilícitos de toda índole e inmigración irregular, Rusia proporciona todo lo que un régimen de este calado demanda: armas, seguridad y respaldo en los foros internacionales. Incuestionablemente me refiero al Sahel,

# La narrativa propagandística que pone en jaque a Occidente

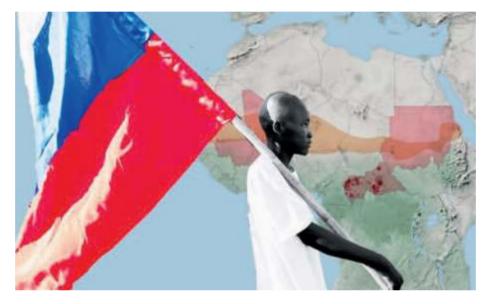

una de las regiones más subdesarrolladas, divididas, corruptas y violentas, donde jamás ha sido un ejemplo de estabilidad y en la que parece precipitarse al vacío de la guerra.

En base a lo anterior, Putin rechaza que esté pretendiendo expulsar a Occidente de África, pero las certezas son patentes: a la salida de la República Francesa y Estados Unidos de Burkina Faso, Níger o Malí, le ha seguido la recalada inmediata de integrantes rusos. Por medio de la ayuda militar y el sostén a las iniciativas de seguridad como la 'Alianza de Estados del Sahel' (AES), Moscú ha recibido la fidelidad y confidencia de los grupos. Y a cambio de su alianza con Rusia, las juntas militares y regímenes como el de Faustin-Archange Touadéra (1957-67 años) en la República Centroafricana, se endosan un socio potente. Sobre todo, en lo que atañe a su conservación en el corto y medio plazo. Primero, enfrentarse a estos regímenes se torna escabroso y, segundo, los anhelos de que cualquier mínimo giro democrático prospere son cada vez más minúsculos, ya que todo muestra la consolidación de gobiernos de facto constituidos por altos mandos de las Fuerzas Armadas tras la toma del poder por un golpe de Estado.

Recuérdese al respecto, que uno de los objetivos principales de 'Wagner' era la salvaguardia de los líderes y presidentes interinos como una suerte de custodia presidencial, algo que se conserva candente y les otorga acceso influyente al perímetro reducido de toma de decisiones. Conjuntamente, los mercenarios han tenido implicación y complicidad directa en diversos entresijos internos como el de Malí.

Sin lugar a dudas, esta podría ser la última variante que se proyecta a más no poder. 'Africa Corps' parece tener un desempeño de adiestramiento y no de combate. Por ende, Rusia abastece armas e instrucción por medio de su nueva marca, al tiempo que apuesta por parcelas imprescindibles para el desa-

rrollo y recibe minerales.

Pero digamos que a un margen superior, Rusia ha implantado y pretende afianzar una extensa zona de predominio que entreteje el continente africano de Este a Oeste y alcanza desde el Mediterráneo hasta su foco principal. En el trayecto ha desalojado a Francia y la Unión Europea (UE) para acampar a sus anchas en una demarcación considerada crítica para Bruselas.

Luego, ante los avatares en los que Rusia está sumida en complejos equilibrios geopolíticos desde Ucrania hasta el Sahel, 'Africa Corps', no es sino una acomodación a al entorno geopolítico de África. Porque en ningún tiempo cedió en su empeño y jugó un papel clave en la segunda mitad del siglo XX, hasta aspirar a ser un jugador central en las décadas posteriores.

Con estos antecedentes preliminares, Rusia está a punto de conquistar, si no lo ha conseguido ya, el control del Sahel. Una superficie de territorio africano que ocupa lo inmenso del continente desde el extremo Sur del desierto del Sáhara hasta las zonas tropicales. E incluso sus tentáculos expansionistas se ensanchan más allá de esa demarcación.

Para ser más preciso en lo fundamentado, el 17/III/2024 recaló un contingente de cien soldados de 'Wagner' en el aeropuerto de la capital de Níger. De esta manera, se aseguró la representación rusa en la coalición de gobiernos de facto que forma este país junto a Malí y Burkina Faso.

Es a todas luces, el preámbulo de un desplazamiento todavía mayor.

La aparición de los rusos en este departamento se materializa por petición expresa de Abdourahamane Tchiani (1964-60 años), quién depuso en 2023 a Mohamed Bazoum (1964-60 años). O lo que es igual, el mismo que dispuso la marcha de las tropas francesas y el repliegue de las fuerzas estadounidenses de las bases de Niamey y Agadez. En cambio, en Burkina Faso, la suma de personal ruso co-

rresponde a unos doscientos componentes y con un Cuartel Central colindante al aeropuerto Modibo Keita, próximo a la capital. En Malí, otros doscientos soldados rusos se congregan junto al principal aeropuerto en Bamako. En Sudán, las tropas de 'Wagner' intervienen hace más de una década en alianza con las 'Fuerzas de Acción Rápida' de Mohamed Hamdan Dagalo (1975-49 años), con quienes comparten los beneficios por el control de las minas de oro que sufragan las operaciones de ambos grupos.

Ni que decir tiene, que la atracción por los yacimientos de oro igualmente redundan en la República Centroafricana, donde su presidente Touadéra utiliza sus servicios como guardia personal y les otorga sacar una tajada significativa de las vetas de oro y diamantes de su territorio. Pero para rematar el dominio sobre la franja central del Sahel hacía falta añadir la intrusión de Chad, que entre tanto venía soportando la persuasión rusa. Amén, que tras el viaje relámpago del mandatario chadiano Mahamat Déby Itno (1984-40 años) a Moscú, esta realidad ha dado un vuelco insospechado.

Rusia ya venía forzando a Déby mediante la horquilla del 'Grupo Wagner' a las fuerzas insurgentes del 'Frente para la Alternancia y la Concordia' (FACT), los mismos que mataron al padre y antecesor del gobernante vigente del Chad. Pero existen otras referencias reveladoras: recientemente Estados Unidos comunicó que desalojaría a sus tropas que asentó en este país y, a la par, Déby informó de importantes cambios que comprenderían la retirada de las fuerzas francesas que tenían base en su región. El dibujo de esta estampa merece una justificación sucinta.

El desenvolvimiento de fuerzas occidentales en el Sahel se ejecutó en los inicios de 2014 por interés deliberado del 'Grupo de los Cinco del Sahel', totalizado por Mauritania, Níger, Malí, Chad y Burkina Faso. Más adelante, la sucesiva evolución del ISIS presionó la recalada de las tropas que en este momento diversos estados reclaman que sean apartadas

La intimidación del autodenominado Estado Islámico (ISIS) junto a la de Al Qaeda, no se redujo desde el retiro occidental. Al contrario, incrementaron sus acciones hasta plantarse a las puertas de Nimey, duplicaron la región que manejan en Malí y despliegan su influencia sobre el Norte de Burkina Faso. Y en su ahínco por relegar a Occidente, los gobiernos cambiaron de aliado y ahora buscan en Rusia una respuesta contundente al desafío que proponen los grupos integristas que no dejan de aumentar sus zonas de control.

Da la sensación de que Chad parece añadirse a esta espiral viciada. De conseguir un hipotético pacto con Chad, Putin alcanzaría un logro valiosísimo al vincular a sus socios en el Oeste del Sahel con los que se mueven en Sudán. Asimismo, obtendría una vía directa para proveer a las partidas de 'Wagner' que participan en la guerra civil libia.

En este último país mencionado, Rusia respalda al líder revolucionario Khalifa Hafter (1943-80 años), que a su vez, encabeza sectores petroleros que capitalizan sus operaciones y la de sus socios y le deja situar centros de entrenamiento y depósito de armas, que más tarde refuerzan a las fuerzas contiguas que actúan en el Sur.

Al mismo tiempo, hacia el Oeste de Libia, Rusia cuenta con un aliado tradicional en Argelia. Me refiero al gobierno de Abdelmajid Tebboune (1945-78 años), que desde el comienzo de la invasión a Ucrania socorrió a Putin con el cerco de la remesa de gas a Europa y contratos de compra de armas rusas. Y al despliegue ruso le quedaba pendiente una

# Melilla

salida al mar hacia el Oeste y parece haberla logrado con la victoria en las elecciones presidenciales de Bassirou Diomaye Faye (1980-44 años). Su programa electoral se inclinó por deshacer los lazos con Francia y aproximarse a Rusia.

Otro aspirante es Guinea Ecuatorial, donde el dictador Teodoro Óbiang Nguema Mbasogo (1942-81 años) que preside desde 1979, se reunió con Putin en Moscú en busca de protección para su sucesor, inculpado por corrupción y lavado de dinero. Faltaría por nombrar en esta vorágine de fuerzas concéntricas a Etiopía, que además de constituirse en un aliado acérrimo de Rusia, es un voto instintivo a su favor en cada foro internacional que se celebra y en donde Putin lo requiere.

De este modo tan peculiar, el Kremlin se hace en África con la autoridad de un plano topográfico equivalente a su territorio.

Con ese control, Putin puede observar, regular y verificar los flujos migratorios hacia el Viejo Continente, o poner en jaque la salida de materias primas desde lugares fructíferos de África hacia el Norte. Tomando como ejemplo los planes para expedir el gas y el petróleo nigeriano cruzando el Sahara.

En el Sahel se constatan 400 millones de potenciales voluntarios contrapuestos a la complejidad de residir en la pobreza o sucumbir en una contienda con el ISIS, o encaminarse a Ucrania por un salario mensual apañado. La paulatina disposición de sahelianos en las filas rusas disipa este enigma. Es la mano de obra militar de ocasión en la demarcación más mísera de África.

Desde hace años el control de las rutas migratorias le brinda a Putin otro instrumento enmascarado para su guerra convencional. Los sahelianos que traslada a Rusia para proyectarlos en la frontera de Polonia y Finlandia, son parte de esta misma táctica. Y dentro de esta política existe un doble provecho: Primero, quienes consiguen cruzar los límites fronterizos acatan el designio del Kremlin y, segundo, aquellos que no pueden optar entre la deportación y la vuelta a la indigencia o abrazar la ciudadanía rusa.

Llegados a este punto, para interpretar la progresión de Rusia en África es preciso referir sucintamente cómo se produjo la mutación de 'Wagner' desde que Prigozhin y su plana mayor fueron elegidos por Putin "Inspectores Permanentes de Subsuelos", al precipitarse su avión en 2023 tras su malogrado motín dos meses antes.

'Wagner' es en este momento el 'Africa Corps'y se encuentra al mando de Yunús Bek Yevkúrov (1963-60 años), segundo brazo en el Ministerio de Defensa y candidato para sustituir al ministro Serguéi Kuzhuguétovich Shoigú (1955-68 años). En paralelo, Yevkúrov depende del Servicio Secreto Exterior con Andrei Averianov (1966-58 años) a la cabeza. Pero 'Wagner' no era únicamente una conformación de mercenarios y en la estructura actual se ha fusionado el núcleo duro de Prigozhin, consagrado a las labores de propaganda e influjo policial. O séase, el ejército cibernético es tan o más importante para Rusia que las fuerzas paramilitares. Véase 'Meta Platforms Inc'., propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp que ya cristalizó varias maniobras para desbaratar las redes que tramaban a favor de África en Rusia. introduciendo un estado de ánimo desacor-

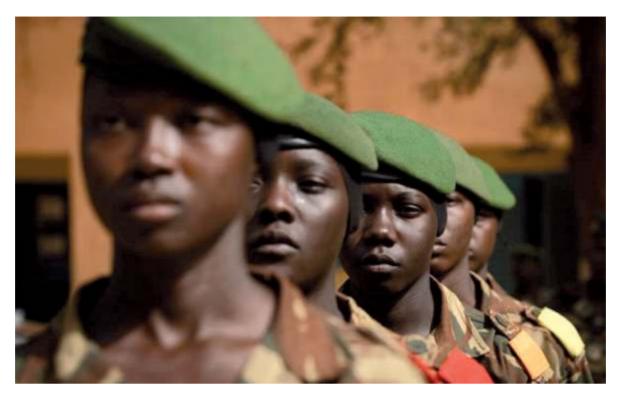

de a la presencia occidental y su sustitución por una dominación rusa.

Aquellas prácticas meticulosas las dirigió el ala cibernética de 'Wagner' y no se detuvieron ni un segundo a pesar del cambio en el mando del grupo fundado por Prigozhin. Y sobre la raíz de los procedimientos de propaganda es sencillo descifrar tanto la progresión como los planes de sutileza africana de Putin. El espacio colonizado por Francia es la diana inmediata y el Sahel para a posteriori extenderse hacia el Norte y Sur es el movimiento de ficha eminente.

Visto de otro modo, Occidente recula de manera continua v tanto Francia como Estados Unidos desmantelan sus estacionamientos y no aciertan con una fórmula que al menos equilibre la proposición de Putin a los líderes y pueblos africanos. Además, los compromisos adquiridos en Europa, Oriente Medio e Indo Pacífico, absorben su atención y recursos. Tanto la reminiscencia de la experiencia colonial europea como el de las intrusiones occidentales, son interpuestas por Putin con enorme habilidad. Tampoco las limitaciones a la hora de favorecer cualquier acto que lleva a matanzas y excesos masivos de los derechos humanos no son algo que inquieten a Moscú.

La demostración más trágica de la tecnología que surte Rusia se presenció en la aldea de Soro, en la provincia de Yatenga en Burkina Faso, donde tropas gubernamentales asistidas por el 'Africa Corps' mataron 223 civiles, entre ellos, 53 niños. La aniquilación en Burkina Faso o los golpes de Estado perpetrados en este mismo país, o en Níger y Malí, lo confirman. De haberse ejecutado bajo la visual de fuerzas occidentales en lugar de las del 'Africa Corps', la respuesta habría sido otra. Esas concesiones son algo que con la vara de medir autocrática se permite y discrimina la diferencia. Es posible especular con los desenlaces en Occidente si sus tropas hubiesen colaborado del asesinato de medio millar de civiles. Es lo que ocurrió en 2022, cuando integrantes de 'Wagner' fueron parte encubridora de la escabechina de Moura, en Malí. El ejército ruso apoya a los regímenes anfitriones, pero a la vez limitan sus acciones, ya que pueden ser una amenaza si se desalinean de la dirección convenida con Moscú.

En definitiva, con la premisa de socavar el apoyo a Occidente y allanar el influjo ruso en África por medio de la propaganda y la desinformación, subraya el 'African Initiative',

una red trazada para el acoso y derribo de estos propósitos, siendo un eslabón en una operación exitosa que comprende un sinfín de manejos políticos y económicos entre el Kremlin y los gobiernos africanos, así como el empaque de mercenarios y armamento en estados como Níger, Malí y Burkina Faso.

Como ya he citado en estas líneas, este desdoble primeramente a través del 'Grupo Wagner', posteriormente ha sido ocupado por el 'Africa Corps', formando parte de un método más amplio para agrandar la proyección rusa en el continente.

En atención a los datos facilitados por el 'Centro Africano de Estudios Estratégicos' (África Center for Strategic Studies), Rusia es el principal operante en la desinformación en África, con un 40% de las actuaciones de perjuicio informativo, fundamentalmente, en el África Occidental. Tal es así, que desde el año 2018 ha concretado diecinueve campañas de desinformación encaminadas a Níger, Malí y Burkina Faso, favoreciendo la desestabilización y empujando a varios golpes militares.

Numerosos expertos y analistas contemplan estos movimientos como una generalización de las estrategias rusas en laberintos como el que se vive en Ucrania, persiguiendo el liderazgo en el Sur Global con un argumentario poscolonial. A su vez, estos procedimientos se contemplan posibilitados por el resentimiento contra antiguos actores coloniales como es el caso de la República Francesa, junto con el progresivo encaje de internety las redes sociales en África.

Fijémonos también en medios como 'Afrique Media', socio de la cadena rusa estatal 'Russia Today', que ha sido castigada por Europa y ejerce un papel definido en la propagación de la carta de presentación rusa en Africa, al erigirse como el primer canal de televisión panafricano y desenfundar cuestiones puntuales como el Estado francés o la guerra en Ucrania y como no, sembrando un enfoque propicio para Rusia.

Finalmente, el entramado de propaganda rusa en África esconde entre otros artificios, a líderes de opinión, redes sociales, ejércitos de troles como internautas a sueldo, bots o programas informáticos con capacidad de interacción, cambiando de estado para responder a un estímulo, o creaciones de vídeo y medios de comunicación aliados, patrocinados por la adquisición rusa en actividades culturales y el reparto de banderas en mani-

festaciones o marchas.

Esta maestría disfrazada que antes estaba concentrada en apoderados como Prigozhin, aĥora ha sido agrupada por el Kremlin y sus Servicios de Inteligencia tras el fallecimiento del denominado chef de Putin. Por aquel entonces, era uno de los grandes forjadores de esta cruzada en el continente africano. Hoy, Rusia ha conseguido fortalecer su prestigio en el Sahel, va-liéndose de una enrevesada malla de propaganda y desinformación, explotando al máximo los rencores y antipatías históricas junto a las marañas locales para emprender sus prolongaciones geopolíticas en África.

En consecuencia, no son pocas las artimañas puestas en escena que ayudan a circular y contagiar todo un muestrario de recados rusos y esparcir el mensaje de carga viral panafricanista como balancín al viejo colonialismo occidental. Que-

da claro, que el Sahel se convierte en un marco de creciente inquietud, de por sí con retos esenciales como el apogeo del yihadismo y la acentuación de juntas militares que en los últimos trechos han cuajado múltiples golpes de Estado.

Estados como Níger, Malí y Burkina Faso que en el ayer más reciente se encontraban bajo el paraguas de Estados Unidos y la UE, en una voluntad conjunta por repeler el terrorismo, hoy reconocen estar quebradas dichas alianzas. En este prisma de fluctuación, la reivindicación de Níger requiriendo la salida de las fuerzas norteamericanas, ilustran el desgaste del influjo occidental en un espacio crítico para la seguridad global: el paso atrás dado por Occidente deja a merced a Rusia, quién pronto se ha posicionado como el aliado indiscutible de los países del Sahel.

Y por si fuese poco en este cóctel de despropósitos, los acuerdos que permanecen latentes con actores como Turquía, Irán y China, Rusia no solo le entrega lo indispensable para su aprobación, sino que igualmente le proporciona amparo a las dictaduras y represiones, apuntalando el acceso a minerales, oro, litio y uranio. Este salto cualitativo de 'Wagner' a 'Africa Corps', rotula un realineamiento estratégico que vigoriza el menester ruso en la zona.

La aproximación entre Putin y los estados del Sahel constituye una amenaza en toda regla para Occidente, ya que la alianza de Rusia con estos países emplazados en el flanco Sur de la 'Organización del Tratado del Atlántico Norte' (OTAN), no solo nutre sus intereses geopolíticos y económicos, sino que aumenta el peligro de desestabilización territorial. Al valorar a Europa como un adversario directo tanto para los yihadistas como para Putin, el escenario en el Sahel aflora como la punta de lanza en el tablero geopolítico internacional.

Europa prescinde del Sahel y queda en manos de Rusia. Con lo cual, Moscú exprime la envolvente de la salida francesa para coligarse a las juntas militares que ya dirigen superficies por las que deambulan la inmigración, el tráfico de drogas y el epicentro del terrorismo yihadista. Estas son las prolongaciones dañinas de Putin y su mayor contrafuerte en África para poner contra las cuerdas la estabilidad del Sahel, con alianzas venenosas que impugnan la presencia occidental y conjeturan un cambio de poder en un punto neurálgico para la seguridad global.

# **EDITORIAL**

# APOSTAR POR LA JUVENTUD ES HACERLO POR EL FUTURO

OS JÓVENES son el futuro de cualquier ciudad, de cualquier profesión, de cualquier circunstancia que dependa del relevo generacional. Por eso es tan importante apoyar a un sector de la sociedad como éste, extremadamente vulnerable ante los muchos desafíos que la vida les va a poner por delante y que deberán encarar con las máximas garantías de éxito posibles.

Que hagan su proyecto de vida y lo desarrollen en Melilla es algo fundamental para la subsistencia misma de la ciudad, que formen aquí sus familias, que emprendan sus negocios, que tengan oportunidades para salir adelante debe ser una prioridad absoluta para cualquier Gobierno que se precie. Por lo tanto, todas las medidas públicas que puedan adoptarse para conseguir que eso sea así, siempre será bienvenida.

El paquete de medidas anunciado el pasado martes por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, para

el apoyo a los jóvenes puede tener una lectura muy positiva dentro de esa política de retenerlos en Melilla. Lo importante ahora es que la tramitación de esas ayudas no les haga desistir de, por ejemplo, obtener ese 20% del valor de compra de una vivienda que tenga concedida la hipoteca por un máximo de 40.000 euros.

Melilla necesita que los jóvenes hagan y desarrollen sus proyectos de vida sin salir de esta ciudad

Y quien dice ese aval habla también de la subvención para la reposición del ajuar doméstico hasta un importe tope de tres mil euros o el programa para arrendamiento para jóvenes, que aumentará hasta los 450 euros. La Administración es muchas veces farragosa y en ocasiones casi se prefiere operar al margen de ella por las trabas y los plazos enormes que maneia.

Esas medidas fueron la gran novedad del discurso institucional pronunciado por Imbroda en el acto de Melilla la Vieja, una intervención que supone, de facto, el comienzo del curso político en la ciudad. Hubo un balance positivo de las cuestiones que se han puesto en marcha en los tres ejes del nuevo modelo productivo que pretende implantar el Gobierno del PP y el anuncio de actuaciones en estos próximos meses, sin contar con el anticipo de un presupuesto que tendrá una importante carga inversora para arrancar grandes proyectos, como el centro cívico de La Cañada, las instalaciones para los afectados por el trastorno TEA, la nueva residencia de estudiantes o el hub tecno-

A la oposición no le ha gustado nada el discurso, que consideran alejado de lo

que debe ser el concepto de institución. Es decir, nada nuevo en las críticas que realizaron tanto la líder socialista y delegada del Gobierno, Sabrina Moh, como el presidente y diputado local de Somos Melilla, Amín Azmani. Ayer el PP les respondía alegando que utilizaron argumentos "previsibles" y cierto es que todos los años se les escuchan las mismas quejas.

Hace ya muchos años que el presidente Imbroda adelanta en el discurso del Día de Melilla su programa de Gobierno para el siguiente curso político. O sea, que lo de este 2024 no ha supuesto novedad alguna y, de hecho, la prensa siempre espera esa ocasión para conocer el balance de lo realizado y el anuncio de lo que está por venir, todo ello aderezado, como es normal, con el agradecimiento al invitado de turno (en este caso, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso), las felicitaciones a las Medallas de Oro entregadas 24 horas antes y la efeméride histórica que se conmemora.

# **CARTAS A LA DIRECTORA**

# Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid

# **ENRIQUE CANO NAVAS**

Serían las 12 horas de hoy 16 de septiem bre, me encontraba esperando en la misma puerta del Palacio de la Asamblea de esta Ciudad Autónoma de Melilla, cuando pasan dos señores de mediana edad. que fijan su atención en las banderas que cuelgan a un lado de la mencionada puerta, hav algo que no comprenden, las repasan una a una, la europea, la española, la de Melilla y otra roja con siete estrellas blancas de cinco puntas. Se me acercan y directamente me preguntan a qué corresponde esa bandera. Pregunta inesperada para mí, que no había reparado anteriormente en ello. Pues no lo tengo claro, a ver, no se me ocurre. Uno de ellos, me comenta que le resulta curioso porque la de la Comunidad de Madrid es

igualita. ¡Adios! se cerró el circulo en un instante. Pues claro, la presidenta de esa Comunidad resulta que nos visita mañana martes 17. día de Melilla, día de la toma de la plaza por tropas del Duque de Medina-Sidonia, allá por el año 1497. Pues sí, les comento, mañana nos visita la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pues aquí se pueden quedar con ella, me contesta uno con sonrisa sospechosa. ¡Hombre, hasta aquí podíamos llegar!, pienso yo. Si me permiten, y con todo el respeto que me causan todas las opiniones, por mi parte estaría encantando de quedarme con ella. ¿Cómo?, pues comiendo. Claro, que hay una mayoría de votantes en la Comunidad de Madrid que piensan igual que vo. Bueno, eso sí, me dicen. Pero allí estamos hartos de ella. Pues no lo parece porque le siguen votando. Pero los impuestos los baja a los ricos. Los impuestos los baja porque provoca mayor actividad económica y un evidente aumento de la recaudación. Además, es la Comunidad más generosa y solidaria con otras Comunidades menos favorecidas,



"Nos visita Isabel Díaz Ayuso. Pues aquí se pueden quedar con ella, me contesta uno con sonrisa sospechosa" sin quejas, sin reproches, no como otras, que se quieren quedar con todo lo que recaudan, y luego dar alguna sobra a los demás. Bueno eso sí, pero yo no creo que eso vaya a salir adelante. Pues yo, si fuera socialista, la verdad es que me sentiría indignado de ver como mi partido defiende dar más a los que más tienen. ¡Y ese hospital desproporcionado que ha hecho! Vaya, yo diría que ha sido fundamental para tratar a los miles de pacientes en la epidemia de covid, y ahora se tiene a disposición para emergencias masivas, además de atender otras patologías concretas y servir de hospital de hospitales. La verdad es que es enorme. Bueno, no vamos a llegar a las manos. Faltaría más, todo con el máximo respeto a la mentalidad e ideas de otras personas. De todas formas, me dice, le transmito a usted mi felicitación y enhorabuena, por la limpieza de Melilla y lo bonita que es. Dígamelo a mí, que vine para unos años y aquí estoy, además a mi señora le gusta más que a mí. Gracias. Adiós y que tengan buen viaje de vuelta.

# GRUPO FARO

PRESIDENTE Y EDITOR Rafael Montero Palacios DIRECTOR GENERAL Manuel Martínez Medina

# El Faro de Melilla

APODERADO DIRECTORA SUBDIRECTOR JEFE DE CIERRE

Deposito lega Dirección: Salomón Serfa Salomón Serfa Mariángeles Jimén José Pér

ML/21/1998

Teléfono:

Emails: Redacción Deportes Publicidad

melilla@grupofaro. faromelilladeportes@gmail.co faromelillapublicidad@gmail.co

# El Faro de Ceuta

DIRECTORA DIRECTORA MARKETING

Depósito legal Dirección: Redacción y Publicidad

CE-2/1958 Sargento Mena, 8 Administración Distribución Fax: Redacción y Pul Administración ıd

956 52 41 47 956 52 21 42 ceuta@grupofaro.e



DOD VTCENTE ÁLVADEZ

# HISTORIA DE D. PEDRO & COMPAÑÍA



# Melilla



El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, durante el discurso por el Día de Melilla

bién las actividades que se han desarrollado a lo largo de todo el fin de semana previo. "Ha sido muy completo, con días anteriores y posteriores de actividades a la altura de lo que celebramos y de modo aparejado, como siempre existimos en estos casos, incentivando también que se mueva la economía", comentó.

Para los populares, lo de Sabrina Moh "es más bien una pataleta"

El partido de Gobierno en Melilla ha destacado, asimismo, la investigación que se está llevando a cabo para un documental en la televisión pública que "viene a profundizar en la investigación que ya existía y que viene a evidenciar y desbaratar las tesis de algunas personas y algún partido político que se ha quedado un poco aislado y solo".

No olvida la dirección regional del PP la visita de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, una comunidad "de las más prósperas de nuestro país". "Nos une una gran amistad con ella y nos quiso acompañar por lo que tuvimos el gusto de que participara en los actos centrales junto con el resto de las autoridades".

Tampoco pasó por alto Fadela Mohatar el elevado número de personas que han disfrutado estos días de las actividades organizadas desde el Gobierno local. "Los melillenses lo han disfrutado, lo han compartido y los actos han gozado de la brillantez que se les exige".

# El PP califica de "previsible" la reacción del PSOE al discurso de Imbroda

 Ve "insustancial" las críticas de la líder socialista y delegada del Gobierno, Sabrina Moh

M.A. Jiménez MELILLA

El Partido Popular calificó ayer de "previsible" la reacción del PSOE al discurso que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, pronunció este martes con motivo del acto institucional de celebración del Día de Melilla.

La portavoz popular, Fadela Mohatar, entiende que las críticas vertidas por la líder socialista y delegada del Gobierno "no se sustentan en su contenido". Se refería así al tema de los bonos turísticos que, según Sabrina Moh, fueron inventados durante la pasada legislatura.

"Los primeros bonos se iniciaron en nuestro Gobierno y ahora
los hemos reactivado y revolucionado, los hemos multiplicado,
tanto en inversión como en el impacto que han tenido en la llegada
de turistas a nuestra ciudad", explicó Mohatar, quien añadió que
"lo que hacía el PSOE lamentalmente era agotar hasta dos y tres
veces el presupuesto en un mismo
año y dejar en pleno verano a la
gente que quería venir sin bonos".

Fadela Mohatar entiende que la gestión del equipo que formaron CpM y el PSOE fue "tan catastrófica" que "no merece ni tiene punto de comparación" con la que se está desarrollando actualmente. De hecho, apuntó que el discurso de Imbroda "estuvo a la altura de lo que debe ser un discurso institucional cargado de contenido, con muchos proyectos muy ilusionantes para incentivar y frenar a la gente joven

para que no se vaya de la ciudad".

Hizo referencia así al apoyo desde la Ciudad Autónoma para la primera vivienda, el emprendimiento, la ayuda al alquiler y a la formación. "Creemos que es un paquete muy ambicioso, que no tiene parangón en el trabajo que hemos hecho hasta ahora para los jóvenes y en ese sentido, junto al resto de cuestiones como posturas políticas en grandes temas de país, es lo que corresponde en un discurso institucional", argumentó.

Para los populares, lo de Sabrina Moh "es más bien una pataleta viendo la vertiginosa velocidad de crucero que está adquiriendo el Gobierno de Imbroda".

Mohatar cree que el análisis realizado por la socialista "es curioso". "Se trata de un discurso institucional, de Gobierno, que también tiene que marcar las líneas políticas y programáticas para el año siguiente. Es un acto institucional que viene a abrir el curso político y que, tradicionalmente, lo que hace es anunciar a las personas, a la ciudadanía, qué es lo que se pretende hacer en este año", dijo.

El PP, además, entiende que se ha celebrado el Día de Melilla "como se merece". "Es la efeméride por excelencia porque celebramos nuestra democracia, nuestra libertad, nuestra pertenencia a una de las naciones más importantes del mundo. Y como tal, Melilla, parte inseparable de España, celebra orgullosa su día".

Pero los populares no solo valoran el Día de Melilla en sí, sino tam-



**ENCUESTA** 

• Redacción: Francisco E. Fernández • Imagen: Juan Carlos Fernández

# ¿Qué opina sobre las actividades que se hicieron el Día de Melilla?

**Los melillenses hablan.** La mayoría de los melillenses opina que durante el Día de Melilla las actividades fueron muy buenas y estuvieron muy acorde con lo que es la ciudad y lo que significa. Algunos ciudadanos resaltaron lo bien que estuvieron las actuaciones.



Jose Joaquín Extraordinarias. Todo muy bien. Muy bien. Extraordinarias.



Josefina Muy buenas. A mí me encantó que venga la presidenta de mi ciudad, que es Madrid.



David
Interesante. Una propuesta por parte del ayuntamiento por actuaciones gratuitas. Hubo una gran participación. En líneas generales estuvo bastante bien y a la altura de lo que es el pueblo.



**Abdelkarim**Sí que me han gustado. La verdad es que estuvieron de maravilla. Todo muy bien.



Juana A mí si me gustaron. Opino que muy bien. A mí sí



Juan Carlos
Yo no he salido de
casa ni he visto las
noticias, ni he visto
la tele estos días.
No te puedo dar
una opinión.



Trinidad

Nos han gustado
mucho. Es bueno que
Melilla traiga de vez en
cuando cositas así. Los
conciertos han estado
muy bien.

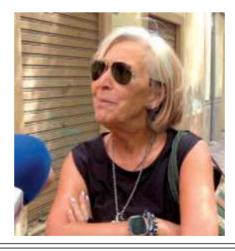

**Maite**Es una maravilla y me ha encantado todo.





# Acedo acusa a Marlaska de dar "carta de naturaleza" a la inmigración irregular

La diputada melillense recrimina al ministro del Interior que "se escabulla de sus responsabilidades"

M. A. Jiménez MELTILIA

La diputada del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, acusó ayer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "dar carta de naturaleza" a la inmigración irregular y de "situar a España como puerta de acceso irregular a Europa". Así lo manifestó durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde también afirmó que la "inmigración irregular no está controlada", como Marlaska asegura.

"Los ceutíes y los melillenses estamos en vilo por las continuas amenazas de asaltos masivos a nuestras fronteras", dijo Acedo, quien entiende que se produce, además, un "ninguneo total y absoluto" de los elementos de contención en el perímetro con Marruecos "poniéndose en solfa nuestra integridad territorial".

Y, según dijo, el problema no solo amenaza a Ceuta y a Melilla sino que Canarias "está desbordada" y las restantes comunidades autónomas "están desamparadas por su huida permanente y por el pasotismo de todo el Gobierno". A modo de ejemplo, apuntó a la situación que se vive en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuyas instalaciones de asilo "están saturadas porque con su connivencia y su conocimiento se está utilizando la llegada en tránsito para acceder irregularmente a España".

En su valoración de la situación Acedo dejó claro que los servicios de extranjería "están colapsados", mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se encuentran en precario" y las mafias funcionan en torno a la adquisición de citas para ser atendidos por esos mismos servicios. "Nada funciona", le espetó al ministro, al que alertó desde las Cortes "pero lo alertan también los gobiernos de las comunidades, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, la Policía Nacional e incluso las entidades que trabajan con los propios migrantes".

"Y le pregunto, ¿somos todos

racistas y xenófobos o ustedes unos verdaderos incompetentes? Miren, lanzan mensajes desde el Gobierno, mensajes temerarios, que alientan a las mafias a seguir traficando con personas hacia nuestro país. Su soberbia les impide aceptar la ayuda económica y técnica de Frotex y su Gobierno, señor Marlaska, está en mínimos históricos de ejecución de retornos y devoluciones", recordó la diputada popular en su intervención.

En ese sentido, afeó al titular de Interior que el Gobierno "bloquee las llegadas regulares a la vez que da carta de naturaleza a la inmigración descontrolada".

Para la parlamentaria melillense, los miembros del PSOE dentro del Gobierno "no son mejores que los populistas con los que comparten mesa en el Consejo de Ministros", comentó en referencia a Sumar. "Son esos que criminalizan el control y la protección de nuestra frontera a la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero después callan y promueven el hacinamiento de inmigrantes", aseveró.

Acedo considera que la "pasividad" del ministro "es inaceptable, salvo que tenga intereses espurios que nada tienen que ver ni con la seguridad de los migrantes, ni con la solidaridad, ni con lo humanitario".

# Marruecos trata de esclarecer una fotografía de un grupo de personas maniatadas

El grupo de gente supuestamente iba a intentar entrar en Melilla y Ceuta

José Ramón Ponce MELILLA

Las redes sociales se han hecho eco de una noticia y una foto publicadas por la agencia Mahgreb News Agency acerca de que el fiscal general del Rey de Marruecos (también su abogado general en el Tribunal de Apelación) ha abierto una investigación judicial con respecto al tráfico de fotografías de algunas per-

sonas en traje de baño sentadas en el suelo que supuestamente intentaban entrar en Melilla y en Ceuta. En concreto, la que ilustra este artículo fue teóricamente tomada en Marruecos y publicada el pasado lunes, día 16 de septiembre.

En la fotografía que anda circulando por WhatsApp y otras redes sociales, se ve a un grupo de personas sentadas en el suelo, la mayoría de ellas con las manos en la nuca o en la cabeza.

Lo que se pretende descubrir ahora con esta investigación por parte del Tribunal de Apelación de Tetuán es la veracidad de la imagen y tratar de esclarecer si es real.



Esta es la imagen que va circulando por las redes sociales.





**10** Jueves 19 de septiembre de 2024 | **EL FARO DE MELILLA** 

# Melilla

# Azmani pidió ayuda a Isabel Díaz Ayuso ante "el abandono del Estado"

José Ramón Ponce MELILLA

El presidente y diputado local de Somos Melilla, Amin Azmani, aprovechó el martes la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la ciudad autónoma por la celebración del Día de Melilla para pedirle que les "ayude ante el abandono del Estado", porque "abandona muchísimo" a los melillenses.

En áreas que son competencia del Gobierno central, como la sanidad y la educación, se han producido muchas quejas últimamente. En el primer caso, no hay más que echar la vista atrás con la larga huelga de los médicos quejándose de las condiciones en que trabajan y de la falta de personal para atender a los pacientes. Todo ello a la espera de que abra el Hospital Universitario, que en teoría se tendría que inaugurar próximamente pese al problema existente con la escasez de médicos.

En cuanto a la educación, baste señalar que en todos los informes Pisa –un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura–, la situa• El presidente de Somos Melilla también aprovechó la visita de la presidenta de Madrid para solicitarle que critique "el genocidio al pueblo palestino"



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda al líder de Somos Melilla, Amin Azmani.

ción en la que queda Melilla no es la mejor precisamente.

En segundo lugar, Azmani no quiso dejar pasar la oportunidad de solicitarle a Ayuso que, puesto que, según él, tanto Madrid como Melilla abrazan la paz, critique "el genocidio al pueblo palestino" igual que hace con las acciones terroristas de Hamas.

# Ayuso en Melilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid no sólo estuvo el martes en Melilla, sino que no dudó en agradecer el trato que había recibido y que le había hecho sentirse "como en casa", una prueba de la pertenencia de la ciudad autónoma a España.

En áreas que son competencia del Gobierno central, como la sanidad y la educación

De la misma forma, Ayuso elogió el "ejemplo de convivencia y respeto" que Melilla supone para el resto del mundo como una ciudad "abierta y tolerante" y donde se vive en "total armonía" entre todas las comunidades religiosas.

Igualmente, la presidenta madrileña no dejó pasar la ocasión de elogiar el papel que desempeña la ciudad autónoma como puerta de entrada a Europa.

# Vox dice que los melillenses no quieren que la OPE pase por Melilla

Esta organización señala al ministro Marlaska como responsable de la "inestabilidad" en la dirección general de la Benemérita

E.F. MELILLA

El secretario de Vox y responsable de las cuentas de la formación local, Javier Diego, se opuso ayer a que la Operación Paso del Estrecho atraviese la ciudad autónoma. "Los melillenses no queremos que la OPE vuelva a pasar por Melilla", dijo.

Diego considera que si la OPE favoreciera a Melilla, Marruecos haría hasta lo imposible por evitar que la ruta incluyera a la ciudad, como hizo durante la pandemia y luego no tuvo más remedio que dar marcha atrás porque le convenía.

"La OPE deja atascos en el puerto, el centro de Melilla y la frontera. Desde el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre, los melillenses sufrimos las consecuencias de un acuerdo con el país vecino que no deja dinero en la ciudad; que limita la disponibilidad de billetes para viajar a la península y que nos obliga a sufrir condiciones inaceptables en los barcos, con personas durmiendo en el suelo u ocupando las zonas comunes con equipajes y mantas".

"En ningún otro medio de trans-

porte público de nuestro país se ve una situación como la que vivimos los melillenses en los barcos que conectan la ciudad con la península durante la OPE", añadió Javier Diego, haciendo hincapié en la necesidad de concienciarnos con que "no tenemos que aceptar estas condiciones".

Considera que si favoreciera a Melilla, Marruecos evitaría que incluyera a la ciudad

"Es inaceptable que el barco retrase su horario de salida para esperar a los viajeros de origen marroquí atrapados en la frontera, por culpa de la mala gestión del tráfico fronterizo de su país. El barco no nos espera a los españoles, que muchas veces perdemos enlaces al llegar a la Península", recalcó Diego.

En su opinión, cada vez estamos abriendo más la mano en temas

bilaterales. "Si el barco sale a las doce, debe salir a las doce se ponga Marruecos como se ponga", insistió.

"La OPE, a su paso por Melilla, no

deja dinero a los melillenses. Los pasajeros de origen marroquí que regresan a sus casas en verano, se gastan en Marruecos el dinero que ganan en Europa y aquí vienen porque tenemos mejores barcos, además subvencionados mediante contrato con nuestros impuestos, aviones más seguros y no decomisamos sus pertenencias. Gana Marruecos, no gana Melilla".



El secretario de Vox y responsable de las cuentas de la formación local, Javier Diego.

Los Según las cifras de Protección Cique vil, entre el 15 de julio y el 14 de
septiembre aumentaron las rotaciones de los barcos que unen Melilla con Málaga y con Almería. En
total, en los últimos sesenta días, la
OPE registró 272 rotaciones entre
la ciudad y los tres puertos de la península con los que existen conexiones (Málaga, Motril y Almería).
En total, la Operación Paso del Estrecho movió en ese período
162.710 pasajeros.

En los últimos sesenta días, la OPE registró 272 rotaciones entre la ciudad y los diferentes destinos

"¿Está Melilla preparada para absorber en 12 kilómetros cuadrados semejante volumen de pasajeros? La respuesta es "no". Ni lo está ni lo va a estar. Esto es un favor que España le hace a Marruecos; que tensiona las plantillas de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que no beneficia al melillense que paga sus impuestos y que merece servicios de calidad".

El partido asegura que melillenses les hicieron llegar quejas este verano sobre las condiciones insalubres en las que han tenido que viajar a la península por culpa de la OPE. "Vox está para canalizar esas quejas. Si los demás miran para otro lado. Vox no".

11

# El Colegio de Médicos confia en que tener nuevo gerente de Salud "sea un punto de inflexión"

• Justo Sancho-Miñano espera que "intente hacer funcionar lo que no funciona y mejorar nuestras carencias, que debe saber que son muchas"

### M.A.J. MELILLA

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla ha acogido de "buen grado" el nombramiento de Alberto Romero Cerón como nuevo gerente del Área de Salud de Melilla. Desde la institución colegial se confía en que esta designación del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) sea un cambio de rumbo en la gestión del Ministerio de Sanidad y con ello se empiece a apostar de manera firme y decidida por la sanidad local.

"Damos la bienvenida al nuevo gerente nombrado por el Ingesa", manifesta Sancho-Miñano

"Damos la bienvenida al nuevo gerente nombrado por Ingesa, del que esperamos que venga con muchísimas ganas de mejorar las cosas", manifesta Justo Sancho-Miñano, presidente del Colegio, nada más conocer la noticia.

Como apuntaba el pasado lunes la propia Isabel Muñoz, directora general de Ingesa, "esperamos que esto sea un punto de inflexión". Y por ello desde el Colegio de Médicos pide Sancho-Miñano "que lo que funciona no lo toque y que intente hacer funcionar lo que no funciona y mejorar nuestras carencias, que debe saber que son muchas".

Los médicos melillenses han advertido de que el foco "parece puesto única y exclusivamente en



Alberto Romero Cerón, nuevo gerente del Área de Salud de Melilla.

el traslado al nuevo Hospital Universitario", pero señala el doctor Romero debe abordar también "la renovación y el refuerzo de una plantilla médica envejecida e insuficiente en todas las áreas".

"Yo, si le puedo dar un consejo, simplemente es que escuche a los

Sancho-Miñano se mostró muy crítico con la postura expresada por la ministra de Sanidad

https://eoidemelilla.educacion.es

compañeros, a los profesionales, y las cosas irán seguramente mejorando si trabajamos juntos, codo con codo", concluye Justo Sancho-Miñano.

Recientemente, Sancho-Miñano se mostró muy crítico con la postura expresada por la ministra de Sanidad, Mónica García, en una intervención en el Senado, instada por la senadora por Melilla, Isabel Moreno. En ella, García aseguró que los médicos de Ceuta y Melilla eran los mejor pagados de toda España y señaló que se había avanzado mucho en la mejora del servicio público.

# Melilla estrena la nueva receta electrónica concertada para mutualistas de MUFACE

Las personas mutualistas de opción concertada residentes en Melilla ya pueden utilizar la receta electrónica en cualquier farmacia de la ciudad

### El Faro MELTILIA

Ayer se dispensó en una farmacia de Melilla la primera receta electrónica concertada de MUFACE en esta ciudad autónoma. Una mutualista adscrita a una entidad de opción concertada, tras obtener su prescripción habitual con la e-receta, ha adquirido su medicación a través de este nuevo sistema.

Al acto han asistido la directora provincial de MUFACE en Melilla, Pilar Miralles, la secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Melilla, Inmaculada Arroyo, y, por parte de Adeslas Melilla, Salomón Benzaquen.

El desarrollo y puesta en marcha de la receta electrónica concertada ha sido fruto del trabajo conjunto de MUFACE, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y el Colegio de Farmacéuticos de Melilla, con el importante apoyo del Colegio Oficial de Médicos de la ciudad autónoma y las entidades concertadas.

# Mejora para mutualistas

El colectivo mutualista adscrito al Servicio Provincial de MUFACE en Melilla son 4.810 personas, de las cuales 4.073 reciben asistencia sanitaria a través de entidades de seguro (opción concertada).

Todas ellas ya pueden obtener sus recetas y adquirir los medicamentos correspondientes utilizando tan so-

952 67 57 76

lo su tarjeta sanitaria de entidad. El servicio de receta electrónica incluye los visados, por lo que ya no deberán realizarse en las oficinas de MU-FACE, salvo algunas excepciones.

### Cómo utilizar la receta

Cualquier mutualista de opción concertada puede acudir a los facultativos del cuadro médico que les corresponda para que activen la prescripción digital. Desde la prescripción, tienen 10 días para recoger el producto en su oficina de farmacia, presentando su tarjeta de entidad. Si no lo hacen dentro de plazo, la prescripción quedará inactiva y no se podrá obtener ya el medicamento.

Tras la primera recogida, si se trata de un tratamiento crónico, pueden continuar recogiendo el medicamento en la farmacia con periodicidad mensual durante el periodo de tiempo marcado por el facultativo, hasta una duración máxima de un año. Pasado este tiempo será preciso renovar la prescripción.

De todas estas novedades se ha informado ya al colectivo mutualista de opción concertada de Melilla a través de correo electrónico.

# E-receta concertada interoperable en ocho CCAA y Ceuta

Melilla se une al Sistema de Receta Electrónica de MUFACE (SIREM) tras Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra, Illes Balears y la ciudad autónoma de Ceuta.

En todas ellas la e-receta es interoperable, por lo que las personas mutualistas de opción concertada de Melilla que se desplacen temporalmente a alguna de estas comunidades podrán obtener recetas y retirar los medicamentos o productos prescritos.



C/ Comisario Valero, 11

Jueves 19 de septiembre de 2024 | **EL FARO DE MELILLA** 

# Melilla

# El Hospital Universitario recibe más equipos de tecnología sanitaria

 Ya cuenta con doce equipos de última generación en alta tecnología sanitaria

El Faro MELILLA

El Hospital Universitario de Melilla (HUME) recibió ayer nuevo equipamiento de tecnología sanitaria. Se trata de dos equipos de fluoroscopia, dos más de radiología digital, un equipo de tomografía computarizada, una resonancia magnética y una sala de intervencionismo. Todos ellos con tecnología de última generación que marcan el camino del futuro en la atención sanitaria.

La inversión del Ingesa en esta tecnología de diagnóstico por imagen de última generación supera los cinco millones de euros (5.531.160,00 euros impuestos excluidos).

Además, el HUME también ha recibido el suministro e instalación de camas de psiquiatría, de hospitalización con báscula, de parto, de cuidados intermedios, para cuidados intermedios con báscula y camas de cuidados críticos. Se trata de mobiliario de última generación de la empresa Helianthus Medical SL por un importe de 545.710 euros.

Por el momento, el HUME ha re-



La inversión del Ingesa supera los 5 millones de euro.

cibido mobiliario, equipamiento médico e informático por importe de más de once millones de euros, a ello habría que sumar el equipamiento que se ha recibido este miércoles. "Esta apuesta por la instalación de alta tecnología posiciona al hospital a la cabeza en innovación y accesibilidad sanitaria en España", ha señalado el subdirector general de Asuntos Generales y Económicos-Presupuestarios del Ingesa, Javier López Jerez, encargado de recepcionar todo el equipamiento.

El objetivo del hospital es mejorar así la accesibilidad para que sus pacientes no tengan que trasladarse a la península para realizarse pruebas o recibir tratamientos. Además, proporciona a sus profesionales la última tecnología para un mejor desempeño de su labor. "Estamos muy ilusionados con cada equipamiento que llega al HUME porque esto se traducirá en una mejor asistencia sanitaria para nuestros pacientes y un desempeño también ilusionante para nuestros profesionales. Es muy motivador disponer en tu hospital de equipamientos de tecnología de vanguardia de Siemens Healthcare, y demuestra la apuesta por la innovación y la alta tecnología de calidad en el servicio público de

salud de Melilla", señala.

Además, ha añadido que "con estos nuevos equipos vamos a lograr avances significativos en la atención médica para la ciudadanía, pues nuestros profesionales podrán proporcionar mayor calidad asistencial a los pacientes gracias a diagnósticos mejores y más personalizados que nos ofrece la nueva tecnología adquirida".

La instalación de estos nuevos equipos ha sido llevada a cabo por la empresa adjudicataria, Siemens Healthcare, que también ha liderado la adaptación de espacios en el centro sanitario, así como la instalación de ocho salas con equi-

pos de alta tecnología.

Así, las soluciones tecnológicas que se recepcionan por parte del Ingesa son en detalle: dos equipos de fluoroscopia Luminos dRF MAX, un sistema de doble uso que ofrece tanto fluoroscopia digital como radiografía; dos equipos de radiología digital Ysio MAX, que ofrecen ofrece múltiples avances que permiten obtener la mejor calidad de imagen en el menor tiempo posible; un equipo de tomografía computerizada Somaton Drive, que se adapta a las necesidades de todos los pacientes y con la mayor precisión; un equipo de resonancia magnética Magnetom Vida; y una sala de intervencionismo Artis Icono Floor; cuya flexibilidad mecánica y su precisión de posicionamiento se combinan con las imágenes 2K y la guía de flujo de trabajo inteligente para redefinir la precisión en radiología inter-

Además, se han integrado los estudios con imágenes radiológicas con el sistema de gestión de imagen radiológica actual, y se ha instalado un sistema VNA (Vendor Neutral Archive) para almacenamiento digital con imágenes médicas no radiológicas. Este paquete de IT se complementa con la instalación de algoritmos de Inteligencia Artificial para la detección preventiva de patologías clínicas.

Como empresa adjudicataria y líder en equipamiento sanitario de alta tecnología, Siemens Healthcare continuará colaborando con el HUME con todos los servicios necesarios para garantizar su máxima capacidad clínica, poniendo a su disposición los medios materiales y humanos necesarios para garantizar la disponibilidad de los sistemas, facilitar la accesibilidad y favorecer la captación y retención de talento en Melilla.

# Enfermería y Fisioterapia comienzan las prácticas en el Área de Salud

El alumnado del cuarto curso prestarán ese servicio durante la temporada 2024-2025

**El Faro** MELILLA

El Ingesa anuncia que el alumnado de cuarto curso de los grados de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Granada comienza las prácticas de este período 2024-2025 en el Área de Salud.

El director territorial del Ingesa en Melilla, Omar Haouari El Ayedouni, dio la bienvenida a este alumnado a los centros sanitarios y le anima a que aproveche este tiempo de prácticas para asentar los conocimientos teóricos que ya tiene y que "las prácticas no sean una obligación, sino un reto".

Ayer, en el salón de actos del Campus de Melilla de la Universidad de Granada, se desarrollaron las segundas jornadas de acogida de prácticas en las instalaciones sanitarias del Ingesa del alumnado de Ciencias de la Salud, contempladas en las actividades conjuntas y coordinadas que realizan las instituciones sanitaria y universitaria.

La acogida es una actividad docente enmarcada en la formación reglada del alumnado que garantiza una incorporación adecuada a la realización de las prácticas.

El acto de inauguración de las Jornadas de Acogida y Recibimiento en Prácticas Clínicas para alumnado de Ciencias de la Salud de Melilla estuvo presidido por Silvia San Román Mata, vicedecana de Internacionalización, Extensión Universitaria y Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla, quien estuvo acompañada por María Concepción Cortés Criado, directora de Enfermería del Atención Especializada, y Francis-

co José Aguilar González, director de Enfermería de Atención Primaria.

Tras la intervención de los representantes institucionales, que dieron la bienvenida al nuevo curso universitario al alumnado presente y realtaron la importancia de la realización de las prácticas clínicas, tuvieron lugar diferentes charlas informativas/formativas en la que se trató diferentes aspectos de normas generales, flujos de trabajo y formación en prevención.

También se hizo mención a la importancia de las prácticas clínicas orientadas a la capacitación profesional que se orienten a una mejora mejor atención y el mejor cuidado, teniendo como eje vertebral la seguridad de los pacientes y la humanización en la asistencia sanitaria.

En primer lugar se abordó el ámbito hospitalario con las intervenciones de la directora de Enferme-



Segundas jornadas de acogida. CEDIDA

ría del Atención Especializada, Maite Martín Espinosa (supervisora de Área del Hospital Comarcal), Ana Domínguez Romero (subdirectora de Enfermería de Atención Especializada) y Sandra Ramos Sáez (fisioterapeuta del hospital Comarcal). En este ámbito también se hizo referencia a que durante este curso se realizará la inauguración del Hospital Universitario y su puesta en marcha de forma progresiva, mostrándoles imágenes y planos del mismo.

Seguidamente se trató el ámbito de Atención Primaria con las intervenciones del director de Enfermería de Atención Primaria, y Andrea Sánchez Álvarez (fisioterapeuta de Atención Primaria).

También se trataron los riesgos laborales y la prevención en el ámbito hospitalario con las intervenciones de Isabel Guzmán Domínguez, enfermera del servicio de Medicina Preventiva, y María Eugenia Gallego González, enfermera del servicio de Prevención Riesgos Laborales del Hospital Comarcal. Asimismo, Manuel Arqués Porcel, enfermero del servicio 061, disertó sobre los Equipos de Protección Individualizada en el ámbito sanitario.

Por último se procedió a la presentación de los coordinadoras de las asignaturas de prácticas clínicas de Enfermería, las profesoras Elisabet Fernández Gómez, Miriam Mohatar Barba y Santiago Navarro Ledesma.

La clausura corrió a cargo de la vicedecana de Internacionalización, Extensión Universitaria y Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla, Silvia San Román.

# La Ciudad pide ayuda al Ministerio para poner cubiertas en las pistas de los centros

 Bonnemaison anuncia una reunión, tras la cual espera que Gobierno central dé "un paso adelante"

### José Ramón Ponce MELTILIA

El consejero de Educación, Juventud y Deporte, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, avanzó ayer que la Ciudad Autónoma está intentando que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPyD) colabore con ellos en poner cubiertas a las pistas deportivas de los centros educativos que no las tienen y que, según Bonnemaison, "son indispensables prácticamente" por las condiciones climatológicas de Melilla

Como ejemplo, el consejero puso el del colegio Encarna León, recientemente inaugurado y "precioso", según su definición, pero que carece de unas cubiertas que está reclamando el equipo directivo del centro. Bonnemaison no entiende por qué no se han colocado estas cubiertas cuando en otros colegios sí se pusieron en el pasa-

Este asunto, y algunos otros relacionados con la mejora de las condiciones de los docentes y de toda la comunidad educativa, está previsto tratarlo en una próxima reunión que mantendrán los responsables de la Consejería con los del Ministerio. "Creemos que el Ministerio podría dar un paso ade-



Bonnemaison ha remarcado la predisposición de la Ciudad a asumir competencias.

lante", señaló Bonnemaison, quien confía en establecer una nueva colaboración para las cubiertas en los colegios a imagen y semejanza del acuerdo al que se llegó en el pasado con el Consejo Superior de Deportes (CSD). Por el momento, en cualquier caso, no existe ninguna petición formal del consejero al Ministerio.

Por último, el consejero recordó que la educación reglada es un asunto exclusivo del Ministerio, pese a lo cual la Ciudad siempre está dispuesta a asumir competencias que no le son propias si ello redunda en la mejora de la calidad de la enseñanza.

## Reunión Imbroda-Sánchez

Por otra parte, Bonnemaison aseguró desconocer si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con el jefe del Ejecutivo local, Juan José Imbroda, para citarlo a una reunión.

Sin embargo, el consejero sí confirmó que el presidente de la Ciudad Autónoma ha rubricado un manifiesto conjunto con las autonomías para solicitar una Conferencia de Presidentes.

"No es algo que deberíamos estar debatiendo, porque la cooperación territorial debería ser algo rutinario en la hoja de ruta del Gobierno, pero sabemos que no es así", afirma Bonnemaison, quien ha lamentado que el Ejecutivo central esté manteniendo reuniones individualmente con algunos gobiernos regionales. Tal como se entiende desde el Partido Popular (PP), para tratar asuntos que incumben a toda España, lo mejor es convocar a todos los presidentes autonómicos.

# Menos de uno de cada cuatro estudiantes en Melilla van a escuelas concertadas

El Faro MELTLLA

España es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más segrega a los alumnos entre escuela pública y concertada según su situación socioeconómica y la falta de ayudas y de financiación pública impide a las familias vulnerables acceder a este modelo de enseñanza, normalizado en países como Portugal, Reino Unido o Países Bajos

Así lo destaca un informe de Save the Children, que recalca que el coste de las escuelas concertadas en España es "inasumible" para las familias con menos recursos. Así, una familia con dos hijos y unos ingresos anuales de unos 9.100 euros tendría que dedicar casi un 26 % de sus ingresos a la escuela concertada, teniendo en cuenta el pago de unas cuotas mensuales de unos 100 euros.

Y es que España es el quinto país de la OCDE donde la financiación privada de la escuela concertada es más elevada y las familias asumen un coste del 22% del total, mientras que el Estado subvenciona el 80 %. Solo por delante están Francia, Australia, Dinamarca y Estonia. Países como Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Turquía o Eslovaquia pagan el 100% de la enseñanza concertada.

Además, el informe de Save the Children elaborado por el investigador de esta organización, Alfonso Echazarra, y que recoge Efe señala que la financiación pública de la escuela concertada está relacionada con las diferencias socioeconómicas que se observan entre el alumnado matriculado en ambos tipos de enseñanza.

El perfil socioeconómico de los alumnos de las escuelas públicas y concertadas es más parecido en aquellos sistemas educativos donde la escuela concertada recibe mayor financiación pública y a medida que aumenta la financiación privada de una escuela, principalmente a través del cobro de cuotas a las familias, la proporción de alumnado vulnerable disminuye.

En el caso español, por cada 10 puntos porcentuales que aumenta la financiación privada de los centros escolares (equivalente a unos 50 euros mensuales), la matriculación de alumnado socioeconómicamente desfavorecido disminuye en unos 1,3 puntos porcentuales en esos centros, y la de alumnado con origen migrante en 0,9 puntos porcentuales.

Por otra parte, las regiones más ricas, con mayor nivel de renta per cápita cuentan con más alumnado en el modelo concertado. El estudio no vincula la educación concertada a factores como la religión o la filosofía pedagógica del centro. De hecho en comunidades donde hay mayor porcentaje de creyentes la enseñanza concertada es menos habitual.

En Euskadi, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León al menos uno de cada tres estudiantes esta matriculado en un centro concertado en primaria y secundaria, mientras que en Ceuta, Extremadura, Canarias, Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha, menos de uno de cada cuatro estudiantes asiste a dichos centros. En Melilla, concretamente, hay tres centros de este tipo: los colegios Enrique Soler, La Salle-El Carmen y el Buen Consejo.



Jueves 19 de septiembre de 2024 | **EL FARO DE MELILLA** 14

# Melilla

# **SOCIEDAD**



Muchas personas reconocen ser más eficientes y productivos en sus tareas desde que trabajan desde casa.

# J.L.E. MELILLA

La pandemia aceleró un cambio que ya estaba en marcha: el teletrabajo. Lo que antes era una opción para unos pocos, se convirtió en una necesidad para millones de personas alrededor del mundo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 31.268 personas que se encuentran actualmente empleadas en Melilla, tan solo el 6,7% trabaja desde casa. Un 10,1% de ellas no han teletrabajado, a pesar de que su empleo reúne las condiciones para poder ejercer esta opción.

Aunque los datos han mejorado levemente desde el pasado año, cuando tan solo el 2,6% de los trabajadores locales podía trabajar desde casa, Melilla todavía sigue a la cola del teletrabajo. Un puesto que comparte con Ceuta (6,7%) y Cantabria (6,6%). Los datos palidecen en comparación a los de Madrid (34,5%) o Barcelona (23,4%), las grandes ciudades del país que alcanzan los 3 millones de empleados.

## Flexibilidad y comodidad

El teletrabajo ofrece numerosas ventajas, pero también presenta desafíos que deben ser abordados de manera adecuada.

La flexibilidad horaria y la comodidad de trabajar desde cualquier parte (no solo desde casa) son los dos principales atractivos que muchas personas encuentran en esta modalidad de empleo. Trabajar desde cualquier lugar con conexión a internet no solo brinda una mayor autonomía al trabajador, sino Actualmente tan solo un 6,7% de los empleados

locales trabajan desde casa • Los datos suben respecto a 2023, pero siguen muy por debajo de la media nacional

# Melilla sigue a la cola con el teletrabajo

Madrid y Barcelona se erigen como las dos ciudades con más trabajadores desde casa

que también le permite compaginar el horario laboral con las necesidades personales y fami-

El aumento de la productividad es otro de los puntos positivos del teletrabajo. Lejos de lo que se pueda pensar, los estudios reflejan que trabajar desde casa reduce las interrupciones y distracciones típicas de la oficina, mejorando la concentración y la eficiencia.

Estos puntos son, precisamente, los que han destacado dos ciudadanos. Isabel es una joven residente en Melilla, pero que trabaja para una empresa de

marketing en la península. El teletrabajo le ha permitido encontrar empleo "de lo suyo" en la ciudad autónoma y poder vivir con su pareja, que trabaja aquí de forma presencial.

"Soy más eficiente en casa que en la oficina", señala la joven. Es la primera vez que teletrabaja en toda su vida profesional y asegura que, en este tiempo, ha ganado en calidad de vida y aprovecha más el tiempo. Cree que es una nueva modalidad de empleo que irá ganando cada vez más peso en la sociedad y cambiará el modelo de productividad. "Se debería medir en base a objetivos y no en horas presenciales en

Teletrabajar también puede ser beneficioso para el medioambiente, según expertos

El aislamiento social es uno de los mayores puntos negativos de esta modalidad

una oficina", afirma.

En este punto coincide otro ciudadano, Carlos, un profesional de la informática que, aunque su profesión le posibilita trabajar desde casa, su empresa no lo concibe. Reconoce que "viviría mejor" si pudiera teletrabajar porque pasa muchas "horas muertas" en la oficina cuando podría dedicarlas para su vida personal. En su caso, trabajar desde casa no cambiaría sus tareas; seguiría haciendo lo mismo, salvo que desde la comodidad del hogar. Sin embargo, lamenta que en su caso, por el momento, esto no va a ser posible.

### LAS CLAVES

# No muy asentado

En comparación con Madrid y Barcelona, que encabezan la lista del teletrabajo, Melilla, Ceuta y Cantabria se postulan como los territorios con menos trabajadores desde casa

**Ventajas** La flexibilidad horaria, la comodidad del hogar, la mejora de la concentración o el aumento de la productividad son los puntos fuertes que los trabajadores destacan de esta modalidad

# Aislamiento social

Uno de los puntos negativos que más destacan es la falta de contacto humano en el día a día en comparación con la oficina. A ello se le suma, a veces, la falta de desconexión

### Medioambiente

Uno de los beneficios del teletrabajo es la reducción de la huella de carbono, ya que disminuyen los desplazamientos de casa a la oficina y viceversa que se producen diariamente

Además de esto, otros de los factores que se tienen en cuenta en el teletrabajo es la reducción de gastos en el transporte para los empleados y los costes de oficina para la empresa. En ese sentido, reducir los desplazamientos hasta el lugar de trabajo también influye en la huella de carbono, disminuyendo la emisión de gases contaminantes.

# **Puntos negativos**

En cuanto a las desventajas, muchas personas coinciden en varios factores. El aislamiento social es la principal tara que señala María del Mar, una melillense que ha teletrabajado durante un corto periodo de tiempo. No niega que trabajar desde casa tiene sus ventajas, pero lo que más le pasó factura a ella fue la falta de contacto durante las horas de trabajo. El cara a cara con los compañeros y compartir el estrés del día a día se vuelve más difícil a través de la pantalla. "Estando sola en casa estaba mucho más cómoda, pero me sentía más sola. Al final la compañía, aunque sea de rato a rato, es fundamental", comentó esta melillense.

Por otro lado, el teletrabajo también puede acarrear dificultades para separar la vida laboral y personal, y, a final de cuentas, para desconectar. Al trabajar desde casa se puede hacer un poco cuesta arriba establecer límites claros entre el trabajo y el tiempo libre. Además de que el hogar, si no hay un espacio idóneo, puede estar plagado de distracciones.

También puede acarrear problemas de salud a causa del sedentarismo si no se tiene un estilo de vida saludable y activo.

# La CHG acomete los trabajos pendientes de la ampliación de la desaladora

• La intervención tiene como objetivo corregir en el periodo de garantía las anomalías detectadas durante los primeros meses de funcionamiento de la planta

M.A.J./E.F. MELILLA

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha comenzado este mes de septiembre los trabajos pendientes de la ampliación de la desaladora de Melilla, tal y como se había comprometido con la Ciudad Autónoma en la entrega de esta infraestructura para su mantenimiento, conservación y explotación. Estas obras se acometen tras un periodo de observación y análisis del comportamiento de la planta durante sus primeros meses de funcionamiento, con la previsión de acabarlos antes del plazo establecido que concluye el próximo 5 de diciembre.

Varios equipos de especialistas se han desplazado así a la planta desaladora de Melilla por orden de la CHG con la intención de trabajar a jornada completa, incluso los fines de semana, para poder concluir todas las actuaciones en las



También se va a proceder a la revisión de toda la instrumentación de la desaladora.

próximas semanas, antes del plazo comprometido. De este modo, desde la CHG se espera que la Ciudad Autónoma y la empresa encargada de la explotación de la desaladora dispense la máxima colaboración y

facilite el trabajo con el objetivo de acortar los tiempos de ejecución y de reducir al mínimo las molestias que se puedan ocasionar a la población melillense.

Cabe recordar que las obras de

ampliación la planta ha permitido aumentar su producción de los 15.000 m3/día hasta los 23.000 m3/día, con la puesta en marcha de tres de sus bastidores, ya que el cuarto, aunque está ejecutado, no se puede poner todavía en funcionamiento por falta de potencia hasta que se ejecute la nueva línea eléctrica, objeto de otro proyecto.

Varios equipos de especialistas se han desplazado a la planta desaladora de Melilla

Tras varios meses de explotación desde la finalización de las obras de ampliación de la desaladora, se van a corregir ahora las anomalías surgidas durante este tiempo, que son habituales en este tipo de instalaciones que trabajan a gran potencia y elevadas presiones. Son los casos fundamentalmente de las fugas aparecidas en

los bastidores de ósmosis inversa y de la necesidad de realizar ajustes de las bombas de alta presión y de agua de mar.

Dado que la planta está en periodo de garantía, se van a sustituir además todos los elementos que en estos meses hayan acusado algún defecto para dejar la misma en perfectas condiciones. También se va a proceder a la revisión de toda la instrumentación de la desaladora.

Todas estas incidencias se supervisan en las reuniones periódicas que se mantienen entre los responsables del abastecimiento de la Ciudad Autónoma y de la CHG, estando prevista la próxima para el 24 de septiembre, y donde también se coordinan entre ambas instituciones la ejecución de los trabajos necesarios,

La CHG trabaja, por otro lado, en la entrega de toda la documentación necesaria para la explotación de las instalaciones, que no es posible hasta tener completamente redactado el proyecto de liquidación o fin de obra cuyo plazo termina a finales de este año.

Esta obra de ampliación de la desaladora de Melilla forma parte de los compromisos asumidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la mejora del abastecimiento de la ciudad autónoma, para garantizar que la población melillense disponga de agua suficiente en cantidad y calidad.



Navegar más es navegar mejor



# Ser socio tiene grandes ventajas:

- Descuento en tu próxima reserva
- Viaja con tu coche gratis cada 4 trayectos
- Descuento en tiendas y restaurantes a bordo para Premium y Exclusive
- 100 puntos de bienvenida



\* Descuento para tu próxima reserva

Jueves 19 de septiembre de 2024 | **EL FARO DE MELILLAA** 

# Melilla

# Promesa ofrece un programa para revitalizar las TIC en Melilla

El Faro MELTILIA

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A.U. ofrece un 'Programa de Formación y Recuperación del Capital Humano en el ámbito de las TIC', a través de itinerarios de formación presenciales y online, en el ámbito del comercio electrónico, el marketing digital, la creación de contenidos digitales, la innovación o las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), destinado a la formación, reciclaje y recuperación del capital humano en el sector de las TIC en Melilla.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han transformado nuestra vida cotidiana y su irrupción en el ámbito laboral ha sido revolucionaria, ya que han cambiado la manera en la que trabajamos, siendo imprescindibles para el trabajador el desarrollo de una serie de competencias digitales.

En este contexto, desde la ciudad, se ofrece un programa en el que el alumno podrá diseñar su propio "plan de formación" que constará de distintas acciones, elegibles entre un amplio catálogo de cursos, atendiendo a sus necesidades formativas, que podrá abarcar distintos contenidos, tales como Big Data, ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, creación de contenidos, innovación empresarial y herramientas de telemarketing,

Este "plan de formación" tendrá una duración mínima de 200 horas, en la que se podrá combinar la formación online y presencial, siendo necesarias, al menos, 100 horas presenciales para la obtención de la titulación. Además, el alumno tendrá a su disposición un servicio de tutorías y acompañamiento para recibir un asesoramiento personalizado.

Este programa está dirigido a 140 personas, 100 plazas reservadas a desempleados y 40 a trabajadores de la ciudad, que podrán mejorar su perfil profesional y recibir, en el caso de los desempleados una compensación de 400 euros, previa justificación de la asistencia efectiva y siempre que obtenga certificado de aprovechamiento de apto o satisfactorio.

Estos cursos están homologados por la Universidad Pontificia de Salamança.



La zona comercial del Rastro

# Cepromel apuesta por una zona azul en el Rastro para aparcamientos

 El arreglo del Mercado Central es imprescindible para revitalizar toda la zona comercial

Francisco E. Fernández MELILLA

Cepromel apuesta por un arreglo en los aparcamientos del Mercado Central tanto de iluminado como de pavimento de salida, ya que muchos turismos rozan con la rampa al tenerla demasiado elevada y optan por no aparcar en ese parking y por establecer una zona azul en el Rastro.

El presidente de dicha asociación, Yamal Sel-lam, afirma que una de las grandes problemáticas en la disminución de ventas de los comerciantes de toda la zona del Rastro viene en gran medida por la falta de aparcamientos que se ha establecido en toda la zona, dadas las obras de peatonalización del área.

Por otra parte, la gran tardanza en la finalización de la calle García Cabrelles hace imposible la unión de las calles García Margallo con García Cabrelles por la calle Gran Capitán lo que hace casi imposible la rotación de coches y un circuito vial que se adapte a las necesidades de los posibles compradores de la zona.

Todas las declaraciones que se puedan realizar para mejorar la zona pasan primero por la finalización de unas obras que llevan en activo dos años y que han provocado según el presidente de la asociación de comerciantes de la zona ocho comercios cerrados entre 2022 y 2024.

Son muchas las ideas que tienen los comerciantes melillenses de la citada área para revitalizar su zona comercial, pero si las obras no terminan es imposible.

Sel-lam propone la posibilidad de una zona azul gratuita durante unos treinta o cuarenta minutos para las personas que vayan a comprar. Esto sería un complemento imprescindible para el arreglo de los aparcamientos del Mercado Central, cuyo edificio ven como el verdadero punto de atracción y futuro pulmón del área, máxime siendo la fachada del Rastro en sí mismo.

La parte superior, es decir, la segunda planta, según indica el presidente de Cepromel, se podría utilizar como puestos para la hostelería. Estos establecimientos hosteleros también serían un reclamo para atraer a los ciudadanos no sólo al mercado sino a toda la zona en general.

Lo cierto es que, con la zona azul, lo que se pierde en espacio de aparcamientos con respecto a fechas anteriores al covid 19 se gana en rentabilidad de espacio, lo que se ve como una solución compensatoria.

Por otra parte, Cepromel tuvo una reunión con Promesa hace poco tiempo en el que se tocaron algunos puntos de los problemas que tenían los comerciantes a la hora de realizar las solicitudes para pedir las correspondientes ayudas compensatorias por las obras, debido al tema de licencia de apertura. Ya que muchos comercios estaban a nombre de un titular antiguo "y algunos incluso que tenían la licencia de apertura en trámite. Nosotros pedimos que le aceptaran estas solicitudes en trá-

mite". Ante esta situación, Promesa ha optado por darle seis meses para que resolvieran la situación y recibir el abono de las ayudas.

Sin embargo, a los ocho comercios que han cerrado a causa de las obras, no van a recibir ayudas, ya que lo que se proponer la ciudad es revitalizar la zona y que "lo comercios siguiesen adelante no para los comercios que han cerrado".

También se trató de aquellos comerciantes en el ámbito de las ayudas que se habían excluido por su ubicación. Fueron los técnicos quienes delimitaron los negocios a los que les había afectado las obras y a los que no.

"Los comerciantes de Cuesta de la Viña, Montes Tirado y Martínez Campos, están excluidos de las ayudas". Estas son zonas colindantes que se han visto muy afectados de forma indirecta por las obras y "no se entiende cómo se les va a ayudar a los vendedores ambulantes y no se les ha incluido a ellos".

Las ayudas van desde los mil quinientos euros a quienes tienen su licencia en vigor a los vendedores ambulantes. Se trata de una cantidad fija de única paga.

El abanico estipulado, dependiendo de la localización del local sería de una paga única que iría desde los quinientos a los cinco mil euros por cada autónomo o trabajador. Estas ayudas todavía esta dependiendo de cómo lo resuelva Promesa.

Cepromel se propone reuniones regulares con la Ciudad Autónoma para ir resolviendo los problemas que existen en la zona comercial del Rastro de una forma paulatina y eficaz.

# El SEPE convoca las subvenciones de orientación laboral

El Faro MELTILIA

El director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Melilla, Jorge Vera, informó de la convocatoria de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del programa de orientación profesional para el empleo y el autoempleo en el ámbito territorial de Melilla para el ejercicio 2024.

Tal y como explicó, se trata de dos subvenciones. La primera de ellas de los costes salariales por todos los conceptos del personal contratado para la ejecución de las acciones, incluyendo el del personal que presta servicios en la entidad beneficiaria y aquellos otros que pudieran contratarse para tal fin, previa selección de dicho personal en los términos que determinen las convocatorias.

Las subvenciones del SEPE tendrán un máximo de 712.215 euros para 2024

Los costes salariales del personal que presta servicios en la entidad beneficiaria se imputarán al programa en la parte proporcional al tiempo efectivamente dedicado al proyecto.

Mientras tanto, la segunda es la subvención de otros gastos necesarios para la ejecución del programa, cuando así se prevea en la respectiva convocatoria.

El plazo para la presentación de las solicitudes, así como la documentación que la persona, empresa o entidad interesada deberá acompañar a la misma, es de 15 días naturales, contados a partir de mañana, dado que ha sido hoy cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicación el extracto de la Resolución.

En lo que respecta al importe convocatoria, Vera ha explicado que las subvenciones se financiarán con cargo a los presupuestos del SEPE de Melilla hasta un máximo de 712.215 correspondiendo 569.772 euros al ejercicio 2024 y 142.443 euros al ejercicio 2025. La normativa que regula está subvenciones son los artículos 17 a 20 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre así como el programa 01 del Anexo de la Orden TES/1077/2023, de 28 de septiembre.

# Melilla

# Armas Trasmediterránea finaliza la OPE con una cifra de 850.000 pasajeros

E.F. MELILLA

El Grupo Armas Trasmediterránea cierra su campaña Marhaba u Operación Paso del Estrecho 2024 (OPE) con éxito y una cifra de 850.000 personas y 265.000 vehículos transportados entre el sur de Andalucía y el norte de África. Al cierre de la campaña especial de verano, la naviera ha registrado un incremento del 5% respecto al mismo periodo en 2023.

La compañía reforzó sus líneas con más de 3.200 salidas, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre desde los puertos de Algeciras, Málaga, Motril y Almería, con destino a Ceuta, Melilla, Marruecos, Argelia y viceversa.

Cada verano, el Grupo Armas Trasmediterránea, activa en junio su operativo especial, para asistir al mayor movimiento migratorio entre dos continentes, con motivo

La compañía reforzó sus líneas con más de 3.200 salidas entre junio y septiembre

• El operativo especial entre Europa y África en los meses de verano ha supuesto para la naviera un incremento de viajeros del 5%



También se va a proceder a la revisión de toda la instrumentación de la desaladora

de los viajes que realizan los ciudadanos de origen magrebí desde varios países de Europa hasta el norte de África durante la época estival.

Para ello, además del refuerzo en la logística y medios necesarios, pone a disposición servicios especiales como menús halal y zonas de rezo a bordo, puntos de información y asistencia en árabe y francés a las familias que se desplazan.

Cada verano, el grupo Armas Trasmediterránea activa en junio este operativo especial

Óscar Martínez, director comercial corporativo, recalca la buena campaña OPE 2024 para la compañía: "La operativa de este año ha sido un éxito gracias al esfuerzo conjunto de nuestros equipos comerciales, operativos y técnicos tanto de flota como de tierra, así como la estrecha colaboración con las autoridades portuarias y de seguridad. Y por supuesto gracias a la confianza y fidelidad de nuestros clientes. Hemos transportado a miles de pasajeros y vehículos de manera eficiente y segura, a la vez que aumentamos la capacidad de nuestros ferris y mejorado la frecuencia de nuestras rutas para satisfacer la demanda"

# UPN presenta una proposición no de ley para mejorar la retribución a las Fuerzas Armadas

ATME agradece al partido la propuesta y espera que sea apoyada por la mayoría de grupos parlamentarios

El Faro MELILLA

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Alberto Catalán, diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), presentó para su debate y aprobación en la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que se celebrará este jueves, día 19 de septiembre, una proposición no de ley sobre la mejora urgente de la retribución a las Fuerzas Armadas, en la cual se pretende instar al Gobierno de España a llevar a cabo de forma urgente una adecuación y mejora del salario de los miembros de las Fuerzas Armadas atendiendo a las propuestas de incremento de retribuciones que se han ido formulado desde distintos ámbitos y asociaciones en los últimos años.

Diversas asociaciones vienen criticando las condiciones económicas de los militares De la misma forma, en dicha proposición no de ley se habla de acometer una equiparación retributiva del personal de las Fuerzas Armadas, así como sus complementos, guardias y servicios, teniendo en cuenta la permanente disponibilidad, penosidad y peligrosidad de sus cometidos, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Recientemente la Asociación de Tropa y Marinería Española (AT-ME) remitió a los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Defensa, entre ellos a UPN perteneciente al grupo mixto, una propuesta para mejorar las retribuciones militares a través de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025.

ATME agradece al diputado Alberto Catalán y a UPN la propuesta presentada y espera que la mayoría del resto de grupos parlamentarios la apoyen, con el convencimiento de que tener unas Fuerzas Armadas convenientemente retribuidas redunda en beneficio de la nación y de sus ciudadanos.

## Exposición de motivos

El diputado afirma que se hace necesario acometer de forma definitiva una reforma del sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas para adaptarlo a su cualificación profesional y a las especiales características de sus puestos de trabajo, así como a los niveles salariales de la sociedad civil y de los demás empleados públicos. Junto a ello, hace mención especial a la necesidad de proceder a la creación de un concepto retributivo para el abono de las guardias, instrucciones continuadas y otros servicios extraordinarios, que, excediendo de la jornada ordinaria de trabajo, son realizadas por el personal militar como rutina propia de su profesión, sin que actualmente tengan un expreso reflejo económico en las retribuciones que perciben.

Cabe recordar que diversas asociaciones militares vienen criticando públicamente las condiciones económicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y recuerdan las reclamaciones que han hecho de forma recurrente al Ministerio de Defensa para mejorar su situación. Apuntan a que no ha habido una subida puntual para sus miembros, más allá del aumento retributivo a todo el funcionariado público, e inciden en las complejidades de los complementos y de los criterios de pago para otros complementos.

De la misma forma, señalan que son muchas las que jas que se reciben por parte del personal militar que no consiguen llegar a fin de mes y que buscan un segundo empleo para hacer frente a sus necesidades.



**18** Jueves 19 de septiembre de 2024 | **EL FARO DE MELILLA** 

# Melilla



Se ofrecerán dos ponencias individuales y dos mesas para abordar la realidad de la trata.

# El modelo abolicionista como respuesta a la prostitución

Es el tema de las
 IV Jornadas sobre
 Trata que se
 desarrollarán el 27
 y 27 de septiembre

# Miriam González MELILLA

La Unidad de Coordinación Contra la Violencia Sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla ha organizado las IV Jornadas de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que en esta edición llevan por título 'Mujeres en contexto de prostitución. La respuesta ante una vulneración de Derechos Humanos'.

Unas jornadas que tendrán lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla los próximos días 26 y 27 de septiembre, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños (23 de septiembre), y se desarrollarán en horario de mañana, de 9.30 a 14.00 horas.

Esta actividad se organiza desde la Unidad en colaboración con Fiet, organización especializada en trata de seres humanos y explotación sexual, que tiene como principal objetivo crear oportunidades de desarrollo integral para las personas más desfavorecidas que incurran en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, cuen-

tan con la participación de distintas instituciones, organizaciones internacionales y entidades vinculadas a la lucha contra la trata y la explotación sexual.

## Estructura de las Jornadas

Se ofrecerán dos ponencias individuales y se desarrollarán dos mesas para abordar la realidad de la trata desde distintos ámbitos y donde se tratarán cuestiones de interés para los diferentes agentes que en Melilla luchan contra esta grave violación de los Derechos Humanos, ahondando también en la realidad local y generando tiempos de intercambio con las personas asistentes en los que poder resolver dudas y establecer alianzas para la colaboración.

El próximo jueves, 26 de septiembre, las jornadas serán inauguradas por el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, el jefe superior de la Policía Nacional de Melilla y la delegada del Gobierno en Melilla, y presentadas y moderadas por la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia Sobre la Mujer. La primera ponencia, titulada "Abolicionismo: única respuesta de Derechos Humanos", será ofrecida por Ezequiel Escobar Bellshaw, Director Ejecutivo de la ONG Fiet. A continuación, se desarrollará la primera mesa redonda de las jornadas, "Compromiso Institucional en la lucha contra la trata v explotación sexual."

El 27 de septiembre se ofrecerá

la ponencia 'Mejoras Procesales en la protección de las víctimas de Trata de seres humanos desde una perspectiva abolicionista', ofrecida por María Gavilán, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Arganda del Rey. Acto seguido, se desarrollará un panel de debate sobre los 'Principales desafíos en la atención a víctimas de Trata de Seres Humanos y explotación sexual'.

# Prevención y actuación

Tal y como explicó Laura Segura, estas jornadas se centrarán en la prevención y actuación ante la trata, la explotación sexual y prostitución de mujeres y niñas, el análisis de la demanda de la prostitución como el problema raíz de la trata de seres humanos en España, el modelo abolicionista como respuesta para la protección de las víctimas ante esta grave vulneración de los Derechos Humanos, análisis de mejoras procesales en la protección de las víctimas de Trata de seres humanos desde una perspectiva abolicionista y situaciones de vulnerabilidad y riesgo, así como principales desafíos desde la experiencia de las Instituciones, Entidades y Organizaciones Internacionales

En este sentido, las organizaciones que brindan atención a mujeres y menores en contexto de explotación sexual, así como las unidades especializadas en la investigación de los delitos de trata de las FyCSE, el Ilustre Colegio de Abo-

gados, la Unidad de Coordinación contra la Violencia Sobre la Mujer, el Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ofrecerán su visión desde cada uno de sus ámbitos de trabajo en la ciudad.

Segura recordó que la trata "es una grave vulneración de los Derechos Humanos que afecta a miles de personas cada año en nuestro país y un delito que atenta contra las personas, una forma de esclavitud que convierte al ser humano en una simple mercancía".

"La normativa internacional obliga a los poderes públicos a combatirlas desde un enfoque integral y multidisciplinar mediante actuaciones preventivas, sancionadoras, asistenciales y reparadoras que garanticen la atención, asistencia, protección y recuperación de sus víctimas, desde una perspectiva de derechos humanos que involucre a toda la sociedad en su conjunto, y, especialmente, a las organizaciones especializadas en la materia", indicó.

De hecho, explicó que, según el informe de 2022 de Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, el 60% de las víctimas identificadas son mujeres y niñas. Este porcentaje aumenta a un 91% en las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Además, se refirió a que en 2023 el 97,6% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, según el Cen-

tro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. "Estos abrumadores datos evidencian la incuestionable dimensión de género de la trata con fines de explotación sexual", lamentó.

Por otra parte, destacó los impactos de la tecnología digital en la trata de personas. A este respecto ha desvelado que la constante evolución v desarrollo de las nuevas tecnologías ha proporcionado medios innovadores para prevenir y abordar el fenómeno de la trata, pero también ha creado nuevos escenarios y métodos sofisticados de captación y control de víctimas vulnerables, además de poder dificultar la detención de los delincuentes. Un ejemplo es el uso de Internet como plataforma para la captación y venta de personas con fines de explotación sexual o para la distribución de material porno-

El avance de los principales resultados del Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa, ofrecido por el Ministerio de Igualdad, concluye que en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución. Se han analizado más de 650.000 datos de páginas web de anuncios de prostitución, al tratarse de una población oculta y de difícil acceso, y de ellas, 92.496 podrían estar en riesgo de trata. Además, 9.000 estarían en riesgo muy alto.

"La trata de mujeres con fines de explotación sexual es una realidad, que ha permanecido oculta y vulnera la dignidad de la persona, su libertad y la igualdad y es una de las formas más crueles de violencia ejercida contra las mujeres", subrayó.

"No podemos dejar de recordar que el destino de las víctimas de trata con fines de explotación sexual es la prostitución", recalcó. Por ello, agregó, la demanda de prostitución se identifica como una de las principales causas de este grave atentado contra los derechos humanos. Y el rechazo de la sociedad ante el consumo de personas y mercantilización y cosificación del cuerpo de las mujeres y niñas es fundamental para su erradicación.

En palabras de la jefa de la Unidad, hoy, "la trata y la explotación sexual continúa extendiéndose, siendo España espacio de tránsito, de destino, captación y explotación". Por ello, desde la Unidad se considera esencial el trabajo en sensibilización y formación para la detección y actuación en los casos de trata.

De ahí que uno de los principales objetivos de estas Jornadas sea facilitar formación a las personas e instituciones implicadas en la lucha contra este delito e impulsar actuaciones que mejoren la identificación, protección y atención y recuperación de las mujeres que puedan ser víctimas de trata, pero también "crear un espacio de reflexión, en el que partiendo de la experiencia se pueda abordar el cambio social y la transformación necesaria para su eliminación", señaló.

# Melilla



El 15 de agosto de este año se batió un nuevo récod de temperatura máxima registrada en la superficio del Mediterráneo.

# Melilla no se salva de la amenaza del aumento de la temperatura del mar

 Podría provocar trastornos en los ecosistemas o proliferación de medusas

# Miriam González MELILLA

La temperatura del mar Mediterráneo ha batido su récord este 2024 al alcanzar la superficie los 28,9 grados de media diaria. Sucedió el pasado 15 de agosto, superando incluso a la temperatura máxima histórica registrada en el verano de 2023. En aquel entonces, la marca fue de 28,71 grados, tal y como indicó Justino Martínez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (ICM) de Barcelona y del instituto catalán ICATMAR.

Concretamente, fue en la costa de El-Arish en Egipto. Se trata de cifras preliminares basadas en el servicio marítimo del observatorio europeo Copernicus, que ofrece datos desde el año 1982 y que Martínez asegura que deben ser tomadas con precaución.

En Melilla, el coordinador de la asociación Guelaya Ecologistas en Acción, Manuel Tapia, ha lanzado un aviso sobre la situación crítica del mar Mediterráneo y sus posibles consecuencias no solo a nivel global sino concretamente en nuestra ciudad.



El aumento de la temperatura podría afectar a la habitabilidad de muchos territorios.

Remarca Tapia que esta circunstancia preocupa especialmente porque el Mediterráneo es un brazo de mar estrecho y las consecuencias del calentamiento se trasladan de forma más rápida a sus costas, densamente pobladas.

En este sentido, explica que cuando se empezaron a estudiar las posibles consecuencias futuras del aumento de temperaturas en la costa mediterránea, uno de los factores que más preocupaban era el efecto en el turismo

28,9

**Grados.** Esta es la temperatura media máxima jamás alcanzada este agosto en El-Arish (Egipto)

por ser el motor económico de gran parte de las comunidades costeras, pero por desgracia ante el aumento desbocado de estas temperaturas, la comunidad científica está empezando a poner el acento en consecuencias mucho más graves que ponen en cuestión la habitabilidad de estas zonas en el futuro si no empezamos a tomar medidas drásticas para frenar el cambio climático.

Sobre esta cuestión, ha recordado que hace poco tiempo Guelaya trajo a Melilla al periodista y escritor Juan Bordera, una persona clave dentro del activismo ambiental contra el cambio climático, junto con otras como An-

tonio Turiel o Fernando Valladares.

Según ha apuntado, fue justo durante su estancia en Melilla cuando recibió la información de la temperatura récord que se había medido en el Atlántico Norte.

"Durante su conferencia pudimos conocer los posibles factores que han confluido para este aumento (el Niño, la prohibición de aerosoles en el combustible...) y las graves consecuencias que esto puede acarrear en cuanto a las corrientes oceánicas, vitales para la estabilidad del clima mundial y por tanto para toda la humanidad", señala.

### Consecuencias en Melilla

En lo que se refiere a Melilla, el activista hace hincapié en que este problema no es ajeno a nuestra ciudad. Destaca la temperatura récord que la boya más cercana a nuestro litoral de la Red Costera de medidores detectó en julio de 2023 y que es la más alta hasta ahora, alcanzando entonces los 30,6 grados. "Esto nos recuerda que nuestra ciudad no está fuera del alcance de esta amenaza, aunque la administración local parece ignorarlo a tenor de la política ambiental que practica", subraya para añadir que "el temporal de hace algunas semanas en Mallorca, con una virulencia cercana a los huracanes tropicales, debe recordarnos que no estamos exentos de sufrir las consecuencias del cambio climático a corto plazo".

¿Pero qué consecuencias concretas puede acarrear este aumento de la temperatura marina en nuestras costas? Tal y como detalla Manuel Tapia, ejemplos dede consecuencias a medio y largo plazo son las afecciones a ecosistemas marinos claves como las praderas de Posidonia, que ya comienzan a dar señales de estrés por el aumento de la temperatura del agua.

"Recordemos que estas praderas actúan como bosques submarinos que capturan CO2, son una fuente de oxígeno y además hacen de guarderías para muchas especies de peces", advierte.

Asimismo, también pone el acento en la proliferación de medusas, ya que la temperatura del agua es una de las causas de su explosión demográfica, que puede ser un problema mucho más grave que el actual y termine afectando también a la pesca.

"Hay consenso científico en que la situación es de auténtica emergencia, y la comunidad científica internacional, con el IPCC a la cabeza, está más que preocupada, aterrada con la inacción de los gobiernos. La ONU ha intentado imponer la sensatez con varios ultimátum para movilizar a las élites políticas, pero una y otra vez su autoridad está siendo desafiada por una miopía inexplicable de dichas élites, que aún tienen en su mano la solución para revertir el cambio climático y asegurar el futuro del planeta", remarca el coordinador de Guelaya.

**20** Jueves 19 de septiembre de 2024 | **EL FARO DE MELILLA** 

# Melilla

# Un ciudadano acudirá a Fiscalía por presunta prevaricación en la frontera

• Este vecino lamenta que le retiraron 11,5 litros de aceite al entrar en la ciudad autónoma

## Joaquín Morales MELILLA

Un ciudadano melillense que fue obligado a deshacerse de 6,5 litros de aceite de oliva cuando procedía a entrar en Melilla a través del puesto de Beni Enzar, acudirá a Fiscalía para denunciar un presunto delito de prevaricación administrativa en el control alimentario de la frontera.

El incidente se produjo el pasado 7 de julio, cuando este ciudadano se trasladó a Marruecos con su familia, donde compró varios kilos de fruta y verdura. Además, trajo 11,5 kilos de aceite de oliva hecho por su familia.

Una vez se disponían a entrar en Melilla y con la documentación en regla, llegaron al puesto de control de la Guardia Civil. Allí los agentes le comunicaron que la cantidad que tenía de aceite excedía lo permitido, 5 litros, por lo que le dieron 2 opciones: Dar media vuelta o recibir el acta de abandono.

"Llevábamos 4 horas de viaje y veníamos con mi hijo, que es diabético, al final me quitaron 6,5 litros", dijo.

Al llegar a su domicilio, este ciudadano revisó la normativa y



Frontera de Beni Enzar.

descubrió que su aceite se encontraba dentro de lo establecido por la norma específica de Melilla, que establece que no se exceda la expedición comercial. El objetivo de esta limitación se basa en que no se utilice un producto para la venta al por mayor del mismo con el fin de evitar el contrabando.

Este ciudadano decidió presentar un escrito de queja fundamentado en que los productos no eran de una expedición comercial. La respuesta obtenida fue que el aceite no cumplía con los requisitos sanitarios para poder cruzar.

También envió dicho escrito de queja a Delegación del Gobierno. Esta acción tenía como objetivo determinar que tipo de producto alimenticio pasa los controles y cuál es la función de los agentes de la Benemérita y la de los responsables de sanidad exterior. Según denuncia, este escrito ni siquiera tuvo contestación.

Ante esta situación, este vecino decidió llevar su denuncia a las redes sociales, donde el caso ha circulado como la pólvora. Este tema ha cogido fuerza en redes y son muchos los melillenses que se han puesto en contacto con este ciudadano para denunciar casos similares. Además, ha elaborado un modelo de reclamación, donde a través de Onedrive cualquiera puede acceder.

Asimismo, ha solicitado asistencia legal para llevar su caso a la Fiscalía, toda vez sostiene que ha sufrido un presunto delito de prevaricación administrativa.

quisitos de salud pública de los equipajes personales de viajeros.

De ahí que decidiera presentar

el protocolo de control de los re-

una queja porque la norma dicta que los Estados miembros deban revisar anualmente los mecanismos y medidas de control específico para garantizar los riesgos para la salud pública, sobre todo tras las temporadas de altos desplazamientos. En el escrito cita, precisamente, la circular IM/1/2022 del Procedimiento de Control Sanitario sobre Mercancías con Destino o Procedencia de Ceuta y Melilla, que establece los 10 kilos por vehículo y que no ha sido actualizada en dos años.

Achaca, asimismo, que competencia de la regulación de las mercancías destinadas a la alimentación es competencia del Ministerio de Sanidad y que, por tanto, le corresponde al mismo la aplicación del reglamento correspondiente y no a la Guardia Civil. Del mismo modo, a lo largo del documento, expone otras "incoherencias" en la normativa fronteriza, como son las restricciones de productos frescos para consumo particular y, especialmente, en el pescado procedente de Marruecos, cuyo acceso por la frontera está limitado a la presentación de un certificado sanitario. Sin embargo, aseguró que tras estudiar la normativa, vio que no era obligatorio para el régimen de viajeros, sino que se exige que esté eviscerado y fresco.

"Un ciudadano melillense pasa con menos de 20 kilos de pescado fresco y eviscerado por la frontera de Beni-Enzar y le exigen un certificado sanitario. Sin embargo si va desde Nador a Almería con la misma mercancía no lo necesita", sentenció.

### Normativa

Este ciudadano lamenta que la implantación de estas medidas restrictivas sigue produciéndose en la frontera. El vecino hizo referencia a un cartel donde se establece que el aceite debe pasar embotellado y precintado. Sin embargo, insiste en que se está aplicando restricciones sin una base reglamentaria, ya que la circular que establece dicha limitación fue derogada el mes de julio.

Este melillense se queja de que, en primer lugar, no hay ninguna información al respecto sobre las mercancías y el equipaje en ninguna zona visible del acceso al puesto fronterizo como establece el Reglamento Delegado 2019/2022 de la Comisión (UE) y

# Alerta amarilla hoy jueves por tormentas fuertes en la ciudad autónoma de Melilla

Comenzará a las 8:00 y finalizará a las 14:00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %

## MAJ MELILLA

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy jueves 19 de septiembre la alerta amarilla por tormentas en Melilla, que se prolongará durante seis horas, en las que este fenómeno podrá ir acompañado de chubascos fuertes.

Según el boletín de fenómenos adversos de la Aemet, la alerta amarilla comenzará a las 8:00 horas y finalizará a las 14:00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %. Se prevén tormentas fuertes, con la posibilidad de que puedan tener una intensidad superior de forma más puntual.

La Aemet prevé para hoy cielos

muy nubosos acompañados de chubascos durante la primera mitad del día, sin descartar que sean fuertes y vayan acompañados de tormentas.

Las temperaturas no experimentarán cambios, llegando las mínimas a 21 grados y las máximas a 26 grados y los vientos serán flojos a moderados y vendrán de levante.

El viento soplará con rachas moderadas, de dirección noreste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h. La calima que se había previsto para las últimas jornadas podría continuar presente de manera débil, aunque tenderá a desaparecer a lo largo del día.

A nivel nacional, la Agencia Estatal de Meteorología ha informado que se espera una bajada generalizada de las temperaturas máximas en prácticamente todo el país, siendo especialmente acusada en las zonas del interior peninsular. Mientras tanto, las tempera-

turas mínimas experimentarán un leve ascenso en puntos del Cantábrico oriental, el alto Ebro, Gerona y también en la isla de Mallorca.

El pronóstico también destaca la llegada de un centro de bajas presiones en el área del Mediterráneo oriental, lo que ocasionará un aumento de la nubosidad que se desplazará de noreste a suroeste. Esta situación podría derivar en chubascos dispersos, especialmente a última hora del día, en las sierras del suroeste de Andalucía, el interior de Cataluña y la mitad norte de la Comunidad Valenciana.

La AEMET también prevé nieblas matinales en el norte peninsular, el sistema Ibérico, el interior del sureste y el Estrecho, lo que podría dificultar la visibilidad durante las primeras horas del día. En cuanto a la calima, esta afectará de manera débil al oeste de Andalucía, Ceuta y Melilla, aunque se espera que se retire a lo largo del día.

# **EN BREVE**



COA

# Suspendida la Línea 6 de la COA

La Cooperativa Óminibus de Autobuses (COA) informó de que, debido a un nuevo apedreamiento a uno de sus vehículos, que "afortunadamente" sólo causó daños materiales, se procede a clausurar la línea 6 a la Cañada de Hidum, hasta nuevo aviso. Según declararon desde la empresa, el incidente se produjo en la zona entre los pinares de Rostrogordo y Mariguari.

# Melilla

# Los farmacéuticos de Melilla sienten el agradecimiento de la gente por su labor

Los 120
 profesionales
 colegiados de la
 ciudad celebrarán el
 día 25 su día mundial

## Joaquín Morales MELILLA

Los 120 profesionales farmacéuticos colegiados de Melilla tienen cerca su jornada de celebración. El próximo miércoles 25 de septiembre se conmemorará el Día Mundial del Farmacéutico.

Cada año se celebra esta jornada con el fin de incidir en la labor que desarrollan estos profesionales sanitarios para mejorar la salud y el bienestar en todas las comunidades y reforzar las capacidades del sistema sanitario. Este día fue organizado por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), que este año cuenta con el lema 'Farmacéuticos: respondiendo a las necesidades sanitarias globales; facilitando soluciones locales'.

El Faro salió a la calle para recorrer las farmacias de nuestra ciudad con el objetivo de tratar de averiguar qué significa este día para ellos, además de escuchar sus demandas.

## Valorado

La opinión mayoritaria entre los farmacéuticos y profesionales consultados por este medio coincidió en destacar la importancia de esta jornada.

En la Farmacia Nueva, el farmacéutico adjunto, Fernando Sánchez, aplaudió el 25 de septiembre, calificando a este día como una forma de reconocer la labor farmacéutica, toda vez que no dejan de ser "sanitarios de primera línea".

Sánchez recordó como muchas personas acuden antes a la farmacia que a su consulta para resolver cualquier duda o como parte de su día a día

La misma opinión la aportó el farmacéutico adjunto, Eden Navarro, de la Farmacia Plaza de España, quien remarcó cuan agradecidos son la inmensa mayoría de los ciudadanos que acuden a este local.

## Reivindicaciones

Los farmacéuticos también tienen reivindicaciones, las cuales desean que se escuchen por parte de la Administración pertinente.

En la Farmacia Nueva afirmaron que el principal problema actual es la escasez puntual de medicamentos. Pese a reconocer que esta situación también se da en la península, manifestó que en nuestra ciudad tan sólo hay un distribuidor directo, el Grupo Hefame,

"Tenemos más faltas de productos que nuestros compañeros en la



Los farmacéuticos desarrollan una labor sanitaria de primera línea.

península, quienes tienen hasta 4 distribuidores directos".

Además, en algunas temporadas, la escasez en algunos productos se agrava, como es el caso de la pancreatina,

En meses recientes, nuestro país se enfrentó a una escasez continuada de medicamentos concretos como el Ozempic. Este fármaco está a disposición de los ciudadanos para ayudar a los afectados con diabetes de tipo 2. El Ozempic se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre.

Sin embargo, posee un efecto secundario, los pacientes que lo consumen pueden llegar a perder hasta un 15 % de peso. Un aumento abrupto de su demanda por personas que lo consumen para adelgazar ocasionó numerosos problemas en el suministro de este fármaco.

En la Farmacia Nueva aseguran que el suministro de Ozempic se ha reajustado. Al mismo tiempo han hecho un llamamiento a tener un control de los fármacos en las re-

"No puede ser que la gente se fíe de un hombre con bata en TikTok. Muchos pacientes me llegan a preguntar si el Paracetamol te mata, no entienden que han visto a una persona que quiere viralizarse".

En el caso de la Farmacia de la Plaza de España, su reivindicación se centra en poder acceder a las recetas electrónicas. En muchas ocasiones, se producen errores en las prescripciones, las cuales se realizan a través de la tarjeta sanitaria. Estos errores podrían ser subsanados si los farmacéuticos pudiesen acceder a la dispensación para así poder modificar dicha prescripción.

Respecto al desabastecimiento, Eden Navarro reconoce que suele darse cada cierto tiempo. Sin embargo, asegura que suele solventarse de forma adecuada.

## Día a día

Cada ciudad tiene sus rasgos característicos y en cuanto a Melilla, en el terreno sanitario, también existen diferencias respecto a otros puntos de nuestro país, tanto entre las atenciones requeridas por la población como en los problemas existentes en el sistema sanitario de nuestra ciudad.

Cada mañana es un caos para la Farmacia Nueva. No obstante, en este local agradecen dicho caos. "Hay mucha gente, por suerte".

Fernando Sánchez, quien ha trabajado en una farmacia en Madrid, asegura que el trato en nuestra ciudad es más cercano.

"En comparación con Madrid, aquí la gente te agradece más la atención y el interés por ellos".

En la Farmacia de la Plaza de España, el día a día suele desarrollar-

se de manera tranquila. Con un trasiego de gente continua. Si bien Eden Navarro reconoce que también hay pacientes más desagradables en el trato, afirma que por regla general, la gente es muy agradecida con la atención y la labor que desempeñan estos profesionales en la ciudad.

## Actividades

Como es habitual, el Día Mundial del Farmacéutico se celebrará con una amplia batería de iniciativas y actos institucionales que se desarrollarán por toda España a lo largo de los días previos y culminará con la celebración de distintos actos el 25 de septiembre. El Consejo General ha elaborado un cartel conmemorativo, que ha puesto a disposición de todos los colegiados junto al resto de material en la web del CGCOF y que serán compartidos en diferentes redes sociales.

El próximo jueves se presentará en la sede del Consejo General de Colegios Farmacéuticos el II Barómetro Social de la Profesión Farmacéutica, un informe que recoge las acciones emprendidas por la farmacia española en 2023 para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y fortalecer el sistema sanitario. El estudio, que se elabora con periodicidad

# Farmacéuticos en Melilla

En Melilla en la actualidad hay 120 farmacéuticos colegiados desarrollando su labor profesional en alguna de las 25 farmacias; además, hay farmacéuticos colegiados trabajando como analistas clínicos, en farmacia hospitalaria, en la industria farmacéutica y en la distribución farmacéutica

Además, miles de farmacéuticos trabajan en la docencia, la dermofarmacia, la salud Pública, la alimentación, la óptica o la ortopedia, entre otros. El perfil del licenciado en farmacia es femenino – ya que representan aproximadamente el 70 % de colegiados. Además, casi la mitad de estos profesionales en Melilla tienen menos de 45 años.

En Melilla, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos, María Isabel Arenas, ha animado además a todos los farmacéuticos melillenses a que se sumen a la celebración del Día Mundial y compartan esta celebración con los pacientes y el resto de profesionales sanitarios con los que trabajan.

La presidenta ha ensalzado la labor de todos los profesionales que con su actividad diaria fortalecen el sistema sanitario en nuestra ciudad y en España.

anual, permitirá confirmar el fuerte compromiso de la farmacia con los ODS relacionados con la salud y el ámbito social, a través de las iniciativas lideradas por los colegios de farmacéuticos.

En otro orden de cosas y con el objetivo de promover la labor de los farmacéuticos en los distintos ámbitos de actuación, se compartirá información sobre las principales funciones que desarrollan los profesionales en: Alimentación, Analistas clínicos, Dermofarmacia, Distribución farmacéutica, Farmacia hospitalaria, Industria, Investigación y Docencia, Ortopedia, Oficina de farmacia, Óptica y Acústica y Salud Pública.

Además, durante toda la semana se compartirán los perfiles de farmacéuticos pioneros en distintas áreas. Perfiles que forman parte del proyecto 'Farmacéuticos Ilustres', una iniciativa del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, accesible a través de la web farmacéuticos.com, que ha recopilado en un repositorio web las figuras de más de 2.500 farmacéuticos a lo largo de la historia.

Por último, en las noches del 24 y 25 de septiembre edificios de toda España se iluminarán de color verde en un homenaje a la profesión farmacéutica, a los más de 80.000 farmacéuticos colegiados españoles.

22 Jueves 19 de septiembre de 2024 | EL FARO DE MELILLA

# Melilla



# Conferencia sobre el Cementerio Hebreo de San Carlos

 Será esta tarde en el salón de actos de la Consejería de Cultura

MAJ MELILLA

La Asociación Socio-Cultural Mem Guímel ha organizado una nueva conferencia, esta vez sobre el Cementerio Hebreo de San Carlos, que estará a cargo de la doctora en Historia María Elena Fernández, subvencionada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor. Este camposanto es el cementerio más antiguo de España tras la expulsión de los judíos en 1492

Mem Guímel recuerda que este cementerio data del año 1870, hasta su último enterramiento en 1893. En total hay 74 enterramientos oficiales y se pueden ver unas 40 tumbas.

"Esta conferencia es de gran importancia para poner en valor este patrimonio para Melilla y para el judaísmo en España", resalta la asociación.

La conferenciante es, además, la autora de toda la investigación de-

Mem Guímel recuerda que este cementerio estuvo en uso desde 1870 hasta 1893

sarrollada en torno a este cementerio y que sirve para poner en relieve "todo nuestro rico patrimonio y todo lo aportado por la sociedad judía a Melilla, un legado y patrimonio que nos hace ser la primera ciudad puente de retorno de aquçellos judíos a Sefarad (España)"

El presidente de Mem Guímel, Mordejay Guahnich, ha invitado a todos los melillenses a asistir a esta conferencia, que tendrá lugar a partir de las seis de la tarde en el salón de actos de la Consejería de Cultura para conocer de primera mano toda la historia del cementerio. "No nos va a dejar indiferente a nadie y nos hace conocer mejor nuestro pasado de Melilla", resalta.

El recinto fue recientemente rehabilitado con la mejora de los

MUSEOS

**MUSEO EGIPCIO** 

Tlf. 952 67 19 02.

Tlf:952976216

MUSEO CASA DEL RELOJ

Pinacoteca de arte españo

Dirección: Melilla la Vieja

Visitas guiadas de lunes a sábado. www.fundaciongaselec.com. **Dirección:** C/ Maestro Ángel Pérez, 6.

ALMACÉN DE LAS PEÑUELAS

Arqueología, Etnográfico e Historia Horario: Demartes asábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h. Domingos, de 10:30 a 14:00 h. Dirección: Melilla la Vieja.

y contemporáneo Horario: Demartes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y

de 16:30 a 19:30 h. Domingos, de 10:30 a 14:00 h.

MUSEO SACRO Y CUEVAS DEL CONVENTICO

**Horario:** Martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h. Domingo 10:30 a 14:00 h. RESERVA OBLIGATORIA.

muros, la iluminación y las canalizaciones de agua, así como su accesibilidad a las personas con movilidad reducida con la instalación de una silla salvaescaleras y un ascensor. La remodelación tuvo un coste total de casi 300.000 euros.

Hace ya 23 años que no se producen entierros en el cementerio de San Carlos por falta de espacio y desde, aproximadamente, el año 2000 se vienen haciendo en la parte nueva, construida cerca de la incineradora

Esta nueva fase también ha experimentado reformas relacionadas con el suelo, que, debido a la superficie donde se asienta, estaba teniendo problemas de hundimientos en algunas zonas.

Mordejay Guahnich, ha invitado a todos los melillenses a asistir a esta conferencia

# Acto de celebración del CIV Aniversario de la Fundación de la Legión

M.A.J. MELILLA

El próximo viernes día 20 de septiembre de 2024, a las 12:30 horas, tendrá lugar en el Acuartelamiento "Millán Astray" un acto con motivo de la celebración del CIV Aniversario de la Fundación de la Legión. El acto que desarrollará el Tercio "Gran Capitán" 1º de La Legión será presidido por el teniente general jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava y al mismo están invitadas las primeras autoridades civiles de la ciudad.

Al mando de las unidades participantes estará el coronel jefe del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, Rafael Sánchez-Barriga Marín, y la formación estará compuesta por la Escuadra de Gastadores del 1er Tercio, mando y Plana Mayor del 1er Tercio, Banda de Guerra del 1er Tercio, Compañía de Defensa Contracarro, Escuadra de Gastadores de la I Bandera, Mando y Plana Mayor de la I Bandera y 5 Compañías de la I Bandera.

Independientemente de la ceremonia castrense, Melilla celebrará otras actividades paralelas que tendrán como centro la Uned. Se trata en primer lugar de la exposición de fotografías 'La huella del Tercio', que se inaugurará a las seis y media de la tarde. Posteriormente se llevará a cabo la conferencia 'El cabo de La Legión' por parte del escritor Fernando Calvo Gonzalez-Regueral a las siete y media.

Además, hace una semana se representó la obra El Blocao de la Muerte', escrita por el que fuera capitán de La Legión Leandro Alfaya, que narra la gesta heróica del cabo Suceso Terreros.

# Teatro Cine PERELLO

EL CINE ES CULTURA, ES LUGAR DE ENCUENTROS





**DOLBY 3D DIGITAL CINEMA** Y SONIDO SURROUND

No hables con extraños



19:30 y 22:00h.



HISTÓRICO MILITAR Cartografía Militar Melillense. Siglos XVIII al XX Horario: De martes a domingo de 10:00 a 14:00h. Dirección: Melilla la Vieja.

Tlf:952685587

Tlf.52680929.

# **AGENDA CULTURAL**

# MUSEO DE FÓSILES Y MINERALES

MOSEO DE POSILES Y MINERALES Horario: Viernes de 16:30 a 18:00 h. Sábado de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:00 h. Domingo de 11:30 a 13:30 h. Festivos de 11:30 a 13:30 y de 16:30

Dirección: C.I.Ramón Gavilán-Granja Escuela

# CENTRO ARTE CONTEMPORÁNEO Horario: De 09:00 a 14:00 horas Dirección: Melilla la Vieja.

Tlf: 952 69 93 12

## **ARCHIVOS**

FUERTEDE VICTORIA GRANDE Horario: De martes a sábado de 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:00 h. Domingos, de 10:30 a 14:00 h. Dirección: Melilla la Vieja.

## **HOSPITAL DEL REY**

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.

## **ARCHIVOMILITAR**

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00h.

# ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS MELILLENSES

Almacén de San Juan (Melilla La Vieja) **Visitas:** 951198998

# CENTRO INTERPRETACIÓN. CIMLAV

# TEATRO KURSAAL

# **FUNDACIÓN GASELEC** Museo de la Electricidad y la Industria Conjunto escultórico Patio de Gaselec

C/García Morato nº3 Cita previa: 952 6719 02 www.fundaciongaselec.es

## **PLAZA DETOROS**

**Horario de visitas:** 09:30 A 13:30h. y 17:30 A 21:30h.

**Dirección:** Plaza Velázquez, s/n. Tlf. 952677822. Visitas guiadas gratuitas

# ALJIBES. PUERTA DE SANTIAGO Y PZA. DE

Horario de visitas: Martes a sábado: 10:00 a 14:00h/16:30 a 20:00h. Domingo: 10:30 a

# CENTRO DE AVES RAPACES

Horario: Martes a sábado: 10:30 a 14:00h./16:30 a 19:30h. Domingo: 10:30 a 14:00h. Tlf: 952 68

## **RUTA SEFARDÍ**

Horario: Domingos y festivos. (Disponible en 4 idiomas y Lengua de Signos) Tlf: 658 034 000 memguimel@gmail.com

**Deportes** 

PESCA ► INSTITUCIONAL

# Melilla acoge el X Campeonato de España de Pesca Máster

• Este nuevo evento deportivo comenzará en la jornada de mañana viernes, en horario de mañana y tarde, y culminará el próximo domingo con la ceremonia de entrega de premios a los ganadores



Juan Antonio Barrera, vicepresidente de la Federación Española de Pesca y el consejero de Deportes de la CAM, Miguel Ángel Fernández Bonnemaisón, junto al cartel del Nacional.

El Faro MELILLA

En la matinal de ayer miércoles, el consejero de Deportes, Miguel Ángel Fernández Bonnemaisón, acompañado del vicepresidente de la Federación Española de Pesca y Casting, Juan Antonio Barrera, presentaba ante los medios de comunicación un nuevo evento que se va a disputar en la ciudad autónoma durante este próximo fin de semana, desde mañana viernes día 20 y hasta el domingo 22 del presente mes de septiembre, que será cuando se lleve a cabo la ceremonia de entrega de premios, y que no es otro que la décima edición del Campeonato de España de Mar-Costa Máster, y en el que se van a dar cita unos 70 deportistas llegados de diferentes puntos del territorio nacional

El consejero señaló que "el hecho de que Melilla acoja este Campeonato es fruto de una relación muy estrecha que mantenemos con la Federación Española de Pesca". "Se trata de un evento de una magnitud muy importante, que va a contar con deportistas de

ocho Comunidades Autónomas, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Melilla, teniendo que indicar que muchos de ellos llevan en nuestra ciudad desde este pasado lunes, mientras que otros llegaron ayer y van a estar hasta este próximo domingo en Melilla, y he de decir que estamos encantados de recibirlos, de acogerlos, y de celebrar una vez más un evento junto a la Federación Española de Pesca, con la que, como he comentado anteriormente, tenemos una estrecha relación", añadió.

Fernández Bonnemaisón agradeció a la Federación Española el hecho de "contar con la Ciudad Autónoma de Melilla y con la Federación Melillense para organizar este Campeonato, agradecimiento que hago extensible a los colaboradores y a Naviera Armas por la aportación que realiza trayendo a todos los deportistas aquí en virtud del convenio que tenemos establecido con ellos".

A continuación tomaba la palabra el vicepresidente de la Federación Española de Pesca, Juan Antonio Barrera, quien comenzó indicando que "un año más volvemos a estar en Melilla. Volvemos a tener una importante competición aquí porque se nos recibe y se nos trata bien, por lo que quiero dar las gracias al consejero y también al Director General del área de Deportes, Ángel Guerrero, con el que también mantenemos una buena relación, y por supuesto sin olvidarme de la Territorial Melillense, con la cual cooperamos abiertamente también en este Campeonato de España".

"Las pruebas se desarrollarán en las cuatro playas de Melilla en horario de mañana y tarde, teniendo que significar que Melilla acoge la final del Campeonato de España de Pesca, y de aquí se van a clasificar los deportistas que van a ir al Campeonato del Mundo 2025 que se va a celebrar en la costa oeste del Atlántico en Francia", indicó Barrera.

Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña, Asturias, Cantabria, Galicia, "prácticamente todas las comunidades que tienen costa", competirán junto a pescadores de Melilla por representar a España  $en\,el\,Campeonato\,Mundial.$ 

Hay que reseñar que se van a disputar tres mangas, y la suma de las clasificaciones de esas tres mangas es la que va a dar el campeón de España y la consiguiente clasificación final dentro de la competición.

# **Tres**

**Mangas.** La suma de ellas será la que dará el campeón de España y la clasificación de la competición

Una es la del Campeonato Individual, otra la del Campeonato de España Máster y la tercera es por Selecciones Autonómicas. Es decir, hay una clasificación de Selecciones Autonómicas, y otra es de deportistas de alto nivel con los que se hace una tercera clasificación y será de esos deportistas de alto nivel de donde se confecciones la selección nacional.

Reseñar por otro lado que se trata de una categoría absoluta y es a

partir de 55 años cumplidos en el año de la competición, y hay una horquilla,desde 55 y hasta deportistas con de 75 años.

Es importante también significar que el hecho de ser campeón de España no tiene ninguna recompensa a nivel económico, aunque la Federación lo que sí que hace es gestiones en el Consejo Superior de Deportes para intentar que los deportistas de alto nivel puedan conseguir las máximas ayudas posibles, o en el Comité Olímpico Español conseguir la medalla del Mérito Deportivo.

Por último, destacar que la competición se divide en cuatro sectores, y no gana el mejor de los 70 pescadores, sino que cada uno pelea por ser el mejor clasificado en su sector correspondiente, dejando claro que se ha diseñado este Campeonato de España con tramos para la competición y otros para los bañistas, además de que se podrá disfrutar perfectamente para esto porque Melilla tiene un fantástico paseo marítimo que además queda a pocos metros de los deportistas.

24

# **Deportes**

BALONCESTO ► CLUB DEPORTIVO LA SALLE (LIGA FEMENINA CHALLENGE)

# "Ser la capitana es un orgullo y una gran responsabilidad"

• Así lo manifestaba en el día de ayer la alero María Torreblanca, que cumple su tercera temporada en un equipo en el que se ha consolidado como una jugadora importante y clave en los esquemas de Álex Gómez



María Torreblanca en acción, durante uno de los encuentros disputados esta pasada campaña en el pabellón Guillermo García Pezzi.

EL FARO

El Faro MELILLA

El Melilla Ciudad del Deporte La Salle sigue inmerso en la pretemporada, ya con un total de tres encuentros amistosos disputados y un cuarto que tendrá lugar este próximo sábado en Estepona.

La capitana del conjunto lasaliano será esta campaña María Torreblanca, que ha tomado el relevo de la tinerfeña Laura Fernández. Para la melillense supone "un orgullo, más aún siendo de Melilla", aunque sobre todo lo ve "como una responsabilidad y más por ser mi tercer año aquí y con una plantilla prácticamente nueva", por lo que asegura que tiene la obligación "de empujar a la gente y ayudar a todo el mundo, pero es algo que lo hago con gusto, no me supone ningún problema", recalca.

Las integrantes de la plantilla llevan entrenando desde el pasado 28 de agosto aunque no al completo, tal y como explicaba



La jugadora melillense cumple su tercera temporada con las lasalianas.

la alero. "Este martes fue justo el primer día que pudimos entrenar todas juntas, porque la canadiense, debido a temas de visado, no podía llegar antes y luego Macarena (D'Urso) que lleva menos de una semana porque estaba con Argentina y también llegó un poco tarde". Entonces, como añadió, "a partir de ahora vamos a estar todas y creo que ya va a ser algo diferente". En este periodo de preparación está siendo muy importante la aportación de las jugadoras juniors porque, según subrayó María Torreblanca, "nos han ayudado la verdad, porque éramos nueve, y sin ellas no hubiésemos podido entrenar, por lo que es de agra-

Ya en cuanto a la configuración del equipo de cara a una ilusionante temporada 2024-2025, la melillense considera que se trata de "un buen grupo, siendo todas buenas personas y nos llevamos muy bien. En lo profesional, so-

mos todas personas trabajadoras y pienso que con mucho trabajo se pueden hacer cosas muy grandes este año", señaló.

Y para finalizar, sobre los objetivos, la lasaliana incidía en que no le gusta pensar en la permanencia o en los play off, sino en que hay que ir "partido a partido, como se dice, e ir viendo cómo va todo, o sea, en cada encuentro ir corregir fallos, mejorar para el siguiente y al final del curso pues el trabajo y los resultados nos pondrán donde nos merecemos".

Para María está claro que si suman una victoria más que la pasado campaña "el objetivo estará cumplido porque significará que hemos superado lo realizado en la anterior. Si nos da para llegar al play off, mejor todavía, pero creo que hay que centrarse un poco en el trabajo diario y en cada fin de semana, antes que mirar a largo plazo y de lo que pasará dentro de nueve meses", argumentó la capitana del MCD La Salle.

**Deportes** 

FÚTBOL ► UNIÓN DEPORTIVA MELILLA

# Presentada en sociedad la cuarta equipación unionista

 La entidad azulina mostró su equipación alternativa, con una temática militar en colaboración con la Comgemel y Macron ● Se estrenará el próximo domingo, coincidiendo con el aniversario de la Legión



El Comandante General de Melilla, Luis Cortés, junto a Luisma Rincón, presidente azulino, y el consejero de Deportes, Miguel Ángel Fernández Bonnemaisón.

EL FARO

El Faro MELILLA

El presidente del club, Luisma Rincón, junto al Consejero de Deportes, Miguel Ángel Fernández Bonnemaisón, y al Comandante General de Melilla, Luís Cortés, presentaron en la matinal de ayer la cuarta zamarra del conjunto azulino para esta campaña.

En esta ocasión especial, Luisma Rincón dedicó unas palabras de agradecimiento a los invitados a este acto. Destacó la continuidad de colaboración bajo la premisa de dar visibilidad a diferentes asociaciones y entidades de la ciudad. Por ello, se ha conmemorado en esta ocasión a la Comandancia General de Melilla con una equipación con temática militar. A lo largo de la temporada se jugará con esta indumentaria cuando se coincida con actos de carácter castrense. De hecho. Luisma Rincón anunció que este domingo, en el encuentro contra el CP Cacereño, se vestirá por primera vez esta equipación ya que coincide con el aniversario de la



La UD Melilla será el primer equipo español que jugará con motivos militares.

Legiór

Otras fechas que resaltó el presidente azulino para usar la equipación será el próximo 12 de octubre con motivo del día de la Hispanidad en la visita al Real Madrid 'C'. También subrayó el 2 de noviembre, Día de los Caídos, como fecha para jugar con la vestimenta especial en el encuentro como local frente al UB Conquense.

Luisma Rincón destacó ante los presentes que es la primera vez que un equipo español juega con motivos militares. Confesando que el gran orgullo, como presidente azulino, que se lleve en adelante este tipo de iniciativas.

El Comandante General de Melilla, Luis Cortés, agradeció de forma sincera tanto al Consejero como al presidente azulino por la iniciativa de homenajear así a las fuerzas militares. Compartió las similitudes que existen entre los equipos deportivos y las fuerzas armadas: la condición física, el aspecto técnico-táctico y los valores. Resaltó que dentro de esos

valores se halla el espíritu de equipo, que sin aquello no se puede lograr ningún objetivo, ya sean las Fuerzas Armadas o en cualquier entidad. Antes de finalizar su intervención indicó que, a través de esta cuarta equipación, se reflejan las Fuerzas Armadas. Con ello, quiso agradecer nuevamente a la entidad por el gran detalle que se ha tenido con la Comandancia General de Melilla.

El consejero de Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Ángel Fernández Bonnemaisón, declaró su grata satisfacción con la iniciativa presentada. "La UD Melilla es el proyecto insignia de la ciudad", destacó el consejero. El arraigo que se presente tanto en la sociedad civil como militar es indiscutible. "La labor de cohesión social hacen que el prestigio que tiene hoy en día", reiterando el agradecimiento por hacer brillar el deporte melillense y, por último, recalcó con nostalgia la presencia de Totó y José Carlos en los murales de la sala de prensa.

# **Deportes**

# XIX TORNEO INTERNACIONAL MASCULINO DE TENIS MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE

# Gran nivel en las pistas

• La competición va avanzando tanto en el cuadro de dobles como en el individual, estando previsto que sea el sábado por la tarde cuando se dispute la final de dobles, mientras que el domingo por la mañana se celebrará la final en individual





















**Deportes** 

TENIS >XIX INTERNACIONAL MASCULINO DE TENIS MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE

# Cerrada la 1º ronda del Internacional de Tenis de Melilla Ciudad del Deporte

• Dos partidos de dobles no llegaron a disputarse por la retirada de sendas parejas de jugadores



Imagen del último encuentro disputado en la jornada de ayer, correspondiente al cuadro de dobles y en el que se impuso la pareja formada por Álvaro Bueno Gil [3] (ESP)/Jordi García Mestre [3] (ESP).

## El Faro MELILLA

Tras cuatro días de intensa competición en las Pistas de Tenis del Álvarez Claro se ha podido completar la primera ronda del Internacional de Tenis Masculino de Melilla, que en su XIX edición ha vuelto a traer a nuestra ciudad un elenco de tenistas profesionales de gran nivel de juego para disfrute de los muchos aficionados a este deporte de nuestra Ciudad Autónoma.

De esta forma el jueves se disputarán los octavos de final del cuadro individual y los cuartos de final del cuadro de dobles.

Ya en estos primeros días se ha podido apreciar el gran nivel de juego de los jugadores, con partidos muy disputados incluso en la Fase Previa, en la que 45 jugadores tuvieron que disputarse las ocho plazas para acceder al cuadro final. Ya en el cuadro final hay que destacar la presencia de jugadores con un alto ranking mundial, por ejemplo, el primer cabeza de serie, y campeón de la pasada edición de este torneo, cuando todavía era junior, Ale-

jandro Sánchez, que actualmente está el 494 del mundo, y es uno de los jugadores con más proyección a nivel mundial, algo que dejó patente en su primer partido al deshacerse con facilidad del venezolano Ignacio Parisca, clasificado el 852 del mundo, por 6/3 y 6/2.

Por su parte, el francés Lucas Bouquet, segunda cabeza de serie, número 550 del mundo, sufría ante el marroquí Sami Ben Abdennibi, procedente de la Fase Previa y clasificado en el puesto 2116 del mundo, en un partido que consiguió ganar finalmente tras dos horas y cincuenta y tres minutos, por 2/6, 6/3 y 7/5. No obstante, este no fue el partido más largo de la jornada del miércoles, ya que el partido del primer turno de la pista central, entre el cuarto cabeza de serie, el español Imanol López Morillo, número 580 del mundo, y el jugador de Letonia, Martins Rocens, duró tres horas y trece minutos, con victoria del favorito por 6/1, 4/6 y 6/3.

De todos modos, el partido más largo de la primera ronda se disputó el lunes, entre el quinto cabeza de serie, el español Mario González Fernández, número 592 del mundo, y el peruano Petr Iamachkine, que duró casi cuatro horas y media de partido, y que también ganó el favorito por 7/6 (9-7), 4/6 y 7/5. Por cierto, que este partido lo sufrió desde la silla el árbitro local, Mohammed Douiri.

Para los aficionados, destacar que en el cuadro final se ha contado con la participación de algunos de los jugadores Juniors con mayor proyección de nuestro país: Carles Córdoba, Roger Pascual, Sergio Planella y Pablo Martínez, habiendo logrado los dos primeros su pase a la segunda ronda.

## Jornada de hoy jueves

La jornada de hoy, si las lluvias previstas no obligan a demorar el inicio de los partidos, comenzará a las 10:30 horas, y se espera que suba de forma

importante el nivel de juego, ya que casi todos los cabezas de serie lograron superar la primera ronda, a excepción del sexto y del octavo. El sexto, Alejandro Manzanera, 716 del mundo, cayó derrotado por el español Benjamín Winter, 883 del mundo, con claridad, por 6/3 y 6/0, y la sorpresa del torneo, que protagonizaba el jugador procedente de la Fase Previa, José Domínguez, al superar por 6/2 y 6/3 a Jorge Martínez, número 771 del mundo y octavo cabeza de se-

Por último, recordar que esta competición del circuito profesional de tenis se desarrolla en las pistas de Tenis del Álvarez Claro, organizado por la Federación Melillense de Tenis, y promovida por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Real Federación Española de Tenis (RFET) con entrada gratuita gracias al patrocinio de la Consejería de Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, estando prevista para el sábado la disputa de las semifinales de individual y final de dobles, y para el domingo la Final de la prueba de individual. (ESP).



La competición del cuadro de dobles se disputó ayer en jornada vespertina.

# **DESTACADOS**





# PIDA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Nuestros comerciales estarán encantados de atenderle en:

faromelillapublicidad@gmail.com Télf.: 952 69 00 50

el FAR CMelilla



















C/ CASTILLA, 24 (BARRIO DEL REAL) Tel 952 67 28 48





























cafetería

Vista al Mar

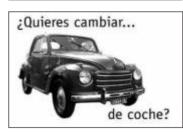

















No lo dudes la sección de Breves de El Faro de Melilla es tu página Infórmate 952690050

# Anuncios clasificados

Tel: 952 69 00 50. Los anuncios para esta sección se reciben de 18:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. (Para su publicación 48 horas posteriores). Mínimo de publicación: 10 palabras y 3 días · GRATIS PARA PARTICULARES

### **VENTA INMOBILIARIA**

**Se vende casa mata** con una planta arriba. 80m2 de suelo y 40m2 planta superior. Zona centro, cerca CEIP España. Ventana a 2 calles. 149.000 euros. Whatsapp: 637435419.

Vendo piso de nueva construcción en el Real. De 3 dormitorios y 2 baños.2 vecinos por planta. Calle Andalucía. Amueblada. Contactar con Carmen. Tlf: 687 81 39 96

Se vende casa en Nador 139.000 euros. 3 plantas. 100m2 superficie. 15 años de antigüedad. Zona residencial. Se acepta permuta por vivienda de valor similar. Tlf. 628032735.

**Se vende piso** en General Aizpuru de 104 metros habitables: 4 dormitorios amplio salón-comedor, 2 baños completos, cocina y lavadero, entrada y pasillo, plaza de garaje y trastero, ascensor. Precio 225.000 euros Tlf.+34622441885.

Se vende piso en Pº Marítimo. 4 dorm. amplios, baño y aseo, cocina con terraza, salón-comedor. Todo exterior, vistas al mar, soleado, zonas comunes con jardines. Garaje opcional. 330.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tf: 662625932

**Se vende casa mata.** 2 plantas. 4 dorm., 2 baños, salón y terraza. 170.000 euros. Tlf. 637435419.

Se vende vivienda de 106m2, construcción nueva, edificio tranquilo, 12 vecinos, Álvaro de Bazán. 3 dorm., salón, cocina equipada, lavadero cerrado con lumon, 2 wc y patio de 25m2. Amueblada, todo a estrenar, arm. empotrados, preistalacion A/Ac., suelos porcelánicos, puertas blancas lacadas, persianas eléctricas, ventanas insonorizadas, video portero. Tlf. 636409052.

Se vende plaza de garaje, amplia. PºMº Mir Berlanga. Edf. San Lorenzo. Tlf. 657860251.

Vendo piso nueva construcción, C/Andalucía. BºReal. 3 dorm., salón, cocina, 2 wc., amueblada. 2 vecinos por planta. Tlf. 687813996 (Carmen).

**Vendo pequeño edificio** Bº Real, c/. Pamplona, 19 esquina Legión. 3 locales comerciales, 2 pisos en planta primera y estudio en planta segunda. Buen estado. Fácil de alquilar. Tlf.: 693015364, solo Whatsapp.

**Vendo casa** en calle Legión n 51, teléfono 693015364, solo wasap.

¡Oportunidad! Se vende casa de dos plantas bajo más una, de 50m2 por cada planta. Barrio céntrico de Ataque Seco, 78.000 euros. Teléf.: 722 732872

**Se vende** casa mata con planta superior. 47m2/planta. 94m2 en total. 78.000 euros. Ataque Seco. Tlf. 722732872.

Chollazooo!! Se vende. Junto al Lidl. Urbanización Al-Andalus. Piso nueva construcción, 98m2, 3 dorm., a. empotrados, 2 baños, salón, amplia cocina, patio, terraza con cerramiento, a/a centralizado, suelo de tarima, plaza de garaje, trastero, zonas comunes: piscina, pista de pádel, semiamueblado. 230.000€. No neg. Telf.633479340.

Se vende casa mata de 50m2 más 20m2 arriba. Por 65.000€ negociables en el barrio Ataque Seco. Tlf. 722732872.

Se vende casa mata en Monte maría

Cristina de 70m2 de suelo, por 65.000€. Tlf. 722732872.

**Se vende** piso 110m2. 3 dorm., 2 baños, salón y cocina. Primero con ascenso 180.000€. Tlf.l 639112846.

**Se vende** piso en Calvo Sotelo. 5 años antigüedad. 2 habitaciones, 2 baños. Con solárium 12m . Cocina independiente amueblada, aire centralizado. Tlfno 651459224.

**Se vende** casa en Cabrerizas. 2 plantas. 106m2 útiles. Tlf. 676152427.

**Oportunidad** Se vende piso de 140m2 dividido en dos viviendas por separado. En la calle Fortuny (Barrio Plaza de Toros). 145.000€/Negociables. Tlf. 722732872.

**Oportunidad** se vende estudio de unos 38 m2 aproximadamente, en General Astilleros, cerca del Garrefour. 60.000€/Negociables. Tlf: 722732872.

**Se vende** local con licencia de discoteca en torremolinos, Málaga. A 300 metros de la playa. Tiene 2 plantas, neveras, lavaplatos, etc. Listo para entrar y abrir. Tlf. 635036570

**Se vende** piso totalmente amueblado, con 3 dorm., 2 baños, trastero y garaje. Urbanización con piscina. Zona Enrique Soler. 200.000 euros. Tlf. 667562895.

**Se vende** estudio de unos 50m2. C/ Gral. Astilleros. 70.000€. Tlf. 722732872.

Se vende casa mata, con una planta para reformar. 60m2 aprx./planta. Monte María Cristina. 70.000€. Tlf. 722732872.

**Se vende** piso. 76m2. Reus, Tarragona. 3º. Pocas escaleras. Muy Soleado. C/. Rabal Sanpere. Céntrico. 69.500 euros. Alquilado hasta 2024. Tlf. 642286831.

Se vende o alquila piso en Altos del Real. 2 dorm., comedor, cocina ind. equipada, baño, preinstalación A/A, solarium. Muy luminoso. Venta 140.000 euros. Alquiler 650 euros/m. (IBI y comunidad inc.). Tlf. 690351050

Se vende finca rústica, totalmente cerrada, de 1.000m, a diez minutos de la playa de Salobreña, con casa, dos plantas, 220m, seis dormitorios con armarios, dos cuartos de baño, A.C. en salón con chimenea, totalmente amueblada, piscina con barbacoa, árboles frutales y huerto, garage de 100m. Vistas maravillosas al mar.550.000€. 636098123

# **ALQUILER INMOBILIARIA**

Se alquila local sin competencia e ideal para pizzería, hamburguesería, asador de pollos, cafetería y bar. Ronda Compañia de Mar, local 1 con terraza. Tlf; 625311646 / 669885800

**Se alquila** piso de 120m2. Todo exterior. Amueblado y equipado. 4 dorm., gran salón, 2 baños, cocina y pequeña terraza. Zona UGR. Télf. 636859696

Particular alquila apartamento en la zona del Principe. 1 habitación, 1 baño, cocina independiente, salón amplio, aire acondicionado. Tlf: 680955459

**Se alquila** local de 80m2. C/ Castelar. Tlf. 627030360.

**Se alquila** vivienda amueblada, con ascensor, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, amplio salón y terraza. Zona Lo

Weno, 950 euros. Tlf: 659 92 33 95

Se alquila plaza de garaje (10 metros cuadrados) en c/ actor tallaví, acceso por el callejón del polideportivo (frente al lavadero de coches "el puente").

El garaje comunitario posee grabación de seguridad y reducidos numero de vecinos. Precio.- 95 euros, contacto.- 687/84.58.59 (Juanmi)

Se alquilan parcelas de terreno, naves y locales para almacenamiento. Tlf. 615 684 371.

**Se alquila piso** de 4 dormitorios completamente amueblado para estudiantes o funcionarios. Precio económico. Tlf. 652291188.

Se alquila una plaza de garaje con trastero en Edf. Mirador (BºVictoria). Doble altura, luz comunitaria, 19m2. 250€/m. Tlf. 659 75 48 28.

Se alquila plaza de garaje en c/ Actor Tallaví. Acceso por el callejón del polideportivo (frente al lavadero de coches "el puente"). Grabación de seguridad, reducido número de vecinos y anclaje para bicicleta. 90 euros/m. Tlf. 687845859 (Juanmi).

**Se alquila casa,** Ctra. Farkhana, 44. 2 dorm., salón-comedor, baño, patio interior privado y zona aparcamiento. Tlf. 639300653 (Esther).

Se alquila ático, Bºİndustrial. 2 dorm., 2 baños, salón amplio, 2 terrazas 40m2 y A/Ac. 775 €/m. (Luz y agua no incl.) Tlf. 633479340.

**Se alquila garaje,** utilizable como trastero. C/ Bustamante. Tlf. 690900734.

**Se alquila ático,** 2 dorm, salón, cocina, lavadero, 2 baños y terraza 20m2. Nueva construcción. Polavieja. 825€/m. Tlf. 633479340.

**Se alquila plaza de garaje** en Magna Melilla, zona centro. Telf. 630274841.

# TRASPASOS INMOBILIARIA

Se traspasa restaurante lujosamente renovado en primera linea frente al mar, con muchas opciones y todo el equipamiento de catering y cocina disponible, espacio de almacenamiento, piso superior, terraza y cumple con todos los estándares. área 120 metros cuadrados. Tlf: 611 523841

Se traspasa locales de Los Delantales C/. Andalucía nº11. 210m2 y amplia terraza en la acera de enfrente y en la entrada. Local doble interconectado. Restaurante muy conocido desde 1988 con clientela. Local reformado y equipado. Tlfs. 636356818-630854640.

**Oportunidad por jubilación.** Se traspasa carnicería en el Mercado del Real. Tlf. 676014952.

**Se traspasa local de 40m2.** Parque Murias. Totalmente equipado. Tlf. 609217798.

**Se traspasa peluquería y estética.** por no poder atender. Tlf: 608190556.

**Se traspasa local de 47m2.** Plaza Cuatro Culturas. Alquiler bajo. Ideal para locutorio, tienda caramelos o pelugueria. Tlf.: 600282900.

**Se traspasa cafetería-pizzería.** C.C Parque Murias. Tlf. 657889574.

**Se traspasa boutique.** Zona centro. Funcionando. Tlf. 689979405.

Oportunidad! Se traspasa franquicia en pleno centro. En pleno funcio-

namiento y clientela fija. Tlf 639528925

Se traspasa negocio en pleno centro. Franquicia de mensajeria y servicios postales, en pleno funcionamiento, totalmente equipado. Tlf 632243223

**Se traspasa local comercial.** Zona del Tesorillo, bien ubicado. Tlf. 626548339

Se traspasa boutique en C/ Prim por no poder atender. En funcionamiento y con clientela fija. Tlf 617415552

# **COMPARTIR/TEMPORADAS**

Se busca habitación en zona centro y trabajo en hostelería en general, preferencia de día, cuidando ancianos o niños, con mucha experiencia. Tlf: 611 383 793

**Se busca alquiler** de habitación para vivir en ella, preferentemente, económica. Tlf: 613155387

**Se alquila habitación.** Piso compartido. 280 euros/m. + gastos. Tlf. 697990333.

Se alquila amplia habitación en una casa amplia y con todas las comodidades, con la comida y el lavado de ropa incluido. Edificio situado frente al Mercadona. 450 euros/m. Tlf. 691682565

**Compartir piso.** Habitación con baño completo y zonas comunes. Paseo Marítimo. 605827835.

Se alquila habitación piso compartido. Zona Centro. 330€/m. Posibilidad de alquilar por días Tlf. 669592563

Se alquila habitación grande piso compartido. Con TV, soleada y con buenas vistas. Cerca Universidad y colegios. Piscina y zonas ajardinadas. Ascensor, garaje y trastero. 300€/m gastos incluidos (wifi, luz, agua, etc.).Tlf. 633644813 ó 606069057.
Se comparte piso de 2 dorm. Bº Real. Solo chicas.Tlf. 602437418.

# COMPRA VENTA VEHÍCULOS

Se vende Hyundai Santa Fe. 7 plazas. 60.000 km. Tlf. 639770771.
Se vende Peugeot 206 gris modelo Quick Silver. Año 2003. Precio: 1.500 € (neg). Tlf. 659923395

**Se vende Toyota Land Cruiser 200.** Año 2009-2010. 27.000 euros (neg.). Tlf. 637435419.

**Se vende BMW 730D.** Color negro. Año 2007. Rematriculado. 7.000€. Jesús. Tlf. 649805851.

Se vende Mercedes SLK/2003. Cambio manual, descapotable, biplaza, gasolina. 9.500 € (neg). Whatsapp.: 626902518.

# COMPRA\VENTA\VARIOS

**Se regala** colchón hinchable de matrimonio con su bomba de aire, con una ligera perdida de aire. Por lo demás, en buen estado. Tlf: 649692494

**Se vende** por cambio de domicilio: Lavavajillas, 2 mesas de comedor con cristal, 2 camas (somier y colchón de 90), 2 dorm. de matrimonio completo: hasta el 18 de julio. (tardes y fin de semana). tlf.: 629463834.

**Se vende** silla de ruedas. 1 mes de uso. Ruedas pequeñas para maletero. 175 euros. Tif. 600439698

**Se vende** andador con asiento y cesta. Como nuevo. 75 euros. Tlf.

600439698.

**Se vende** arcón frigorífico de 20ft en buen estado. Tlf. 619057889.

Vendo vajilla alemana de 132 piezas, platos hondos, llanos, postre, fuentes, salsera, sopera, y juego de consomé, café y té. Tlf: 663918 440 Se vende sofá seminuevo. Buen confort. Precio a convenir. Tlf. 662041324

**Se vende cámara Samsung** AS 200M + Flash Imperio MV 218T. 50 euros. Tlf. 642286831.

Vendo colección de discos de vinilo de The Beatles. Precio a convenir. Tlf. 634623307.

### **CLASES PARTICULARES**

Se imparten clases particulares, primaria y secundaria, especializados en alumnos con necesidades educativas. Se entregará material de refuerzo. Precios super económicos. Grupos muy reducidos. Tlf: 618247867

Entrenadora personal. Si quieres empezar a hacer deporte y no sabes cómo o no encuentras la motivación necesaria: Entrenamiento personalizado para perder peso y/o musculación. Grupos reducidos. Flexibilidad de horarios y tarifas. Presencial en gimnasio, domicilio o al aire libre. Télf. 686221859 (Daniela).

**Diplomada** imparte clases de Primaria y E.S.O., grupos reducidos.Tlf. 696860590.

Licenciada en Filología Inglesa, con más de 20 años de experiencia en Inglés (británico y americano), imparte clases particulares a todos los niveles y oposiciones. Oral y escrito. Tlf. 636990459/670892175. Aprobado seguro.

Clases particulares. Experta en alumnos con dificultades de aprendizaje. Disponibilidad horaria. Precio económico. Tlf. 664567783

¡Preparador de oposiciones! Se prepara para auxiliar administrativo de la Ciudad Autónoma, del Estado y consolidaciones. Grupos reducidos.. Se aportan apuntes, tests, etc. Tlf. 654504289

**Se preparan oposiciones Ed. Física** Primaria y Secundaria. Tlf 656 513301

Preparador oposiciones! Funcionario A1 prepara para las próximas oposiciones de T.A.G., Administrativo y Auxiliar Administrativo. Grupos reducidos. Se aportan apuntes, se explican, realización de test, casos prácticos, etc... tlfno. 654504289.

Ruso. Licenciado en Filología Eslava por la UGR imparte clases de ruso. Amplia experiencia. Tlf. 678022536 Se ofrece Entrenador Personal ti-

**tulado.** Con experiencia para ponerte en forma, perder peso, recuperación de lesiones, preparación de oposiciones. Tlf. 617752576.

**Profesora de Inglés.** Lda. Filología Inglesa da clases particulares de inglés. B1, B2 y oposiciones. Aprobado Seguro. Tlf. 670892175 y/o 636990459

## **DEMANDA-OFERTA EMPLEO**

Se ofrece Diseñador Gráfico. Experto en diseño de logos, invitaciones a eventos, dípticos y trípticos, etc. Llama y pregunta. Precio a consultar, asequible. Tlf 622932208.

# Programación televisión



06:00 Telediario Matinal

08:00 La hora de La 1

10:40 Mañaneros

14:00 Informativo territorial

14:10 El gran premio de la cocina

15:00 Telediario 1

15:50 Informativo territorial

16:15 El tiempo

16:30 Salón de té La Moderna

17:30 La promesa

18:30 Valle salvaje

19:25 El cazador

20:30 Aquí la Tierra

21:00 Telediario 2

21:40 La revuelta

22:50 59 segundos

00:20 Nuestro cine

Loving Pablo

02:10 La noche en 24 horas

04:40 Noticias 24H



06:30 Inglés Online

07:00 Inglés Online

07:25 Zoom tendencias

07:40 Zoom tendencias

08:15 Documental

09:00 Pueblo de Dios

09:30 Aguí hay trabajo

09:55 La aventura del Saber

10:55 La 2 express

11:05 Documental

11:55 Documental 12:25 Documental

13:25 Mañanas de cine

El vengador del sur

14:45 Curro Jiménez

15:45 Saber y ganar

16:30 Grandes documentales

17:19 Grandes documentales 18:00 Documenta2

18:55 Grantchester

19:40 Culturas 2

20:15 Documental

20:40 Documental 21:30 Cifras y letras

22:00 ¡Cómo nos reímos!

22:59 ¡Cómo nos reímos!

00:00 Latexou con Marc Giró 01:10 Documental

02:10 Festivales de verano

03:20 Documental

04:10 Documental

05:05 Documenta2 05:55 La 2 express



06:00 Venta Prime

06:15 Las noticias de la mañana

08:55 Espejo público

13:20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano

13:45 La ruleta de la suerte

15:00 Noticias 1

15:30 Deportes

15:35 Tu Tiempo 15:45 Sueños de libertad

17:00 Y ahora, Sonsoles

20:00 Pasapalabra

21:00 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 El tiempo

21:45 El hormiguero 3.0 22:45 El peliculón

Mamá o papá

01:05 Cine

05:30 Ventaprime

Al final del camino

03:00 The Game Show 03:45 Jokerbet: ¡Damos juego!

04:30 Galería del coleccionista



07:00 Love Shopping TV

07:30 ¡Toma Salami!

08:25 Callejeros Viajeros

09:25 Callejeros Viajeros

10:25 Viajeros Cuatro

11:30 En boca de todos

14:00 Noticias Cuatro 14:55 El Desmarque de Cuatro mediodía

15:10 El tiempo

15:30 Todo es mentira

18:00 Lo sabe, no lo sabe

19:00 Boom

20:00 Noticias Cuatro

20:45 Eldesmarque Cuatro noche

21:00 El Tiempo

21:15 First dates

21:45 First dates 22:50 Horizonte

01:50 El desmarque madrugada

02:30 The Game Show

03:10 En el punto de mira

04:20 En el punto de mira 05:30 Puro Cuatro



06:10 Reacción en cadena

07:00 Informativos Telecinco matinal

08:55 La mirada crítica

10:30 Vamos a ver

15:00 Informativos Telecinco

15:25 Eldesmarque Telecinco

15:40 El Tiempo 15:45 El Diario de Jorge

17:30 TardeAR

20:00 Reacción en cadena

21:00 Informativos Telecinco

21:35 Eldesmarque Telecinco

21:45 El Tiempo

21:50 Gran Hermano 02:00 Gran Madrid Show

02:20 ¡Toma salami!

03:00 El horóscopo de Esperanza Gracia

03:05 Love Shopping TV

04:05 Miramimúsica 05:55 Enphorma



06:00 Minutos musicales

06:30 Venta Prime

07:00 Aruser@s Previo

09:00 Aruser@s

11:00 Al rojo vivo

14:30 La Sexta Noticias 1ª edición

14:55 La Sexta noticias: Jugones

15:20 La Sexta Meteo 1ª edición

15:45 Zapeando

17:15 Más vale tarde

20:00 La Sexta Noticias 2ª edición

21:00 JaSexta Clave

21:20 La Sexta Meteo

21:25 La Sexta Deportes

21:30 El intermedio

22:30 El taquillazo Mortal Kombat

01:00 Cine El triángulo del Diablo

02:40 Pokerstars Casino 03:20 Playuzu nights



07:30 Buenos días

08:00 Despierta Andalucía

09:55 Hoy en día 12:50 Mesa de análisis

14:15 Noticias provinciales 14:30 Canal Sur Noticias 1

15:25 La tarde, aquí y ahora

19:50 Cómetelo 20:30 Canal Sur Noticias 2

21:00 Noticias provinciales 21:45 Atrápame si puedes

22:45 Cine 00:10 Cine

Parking 02:05 Lo Flamenco 04:00 Canal Sur música



07:00 Conexión 13TV 18:55 Momentos 19:00 La Columna

20:00 Informativo 21:00 La réplica 22:00 El Polideportivo 23:00 Informativos

23:30 La réplica 00:30 La Columna 03:30 Conexión 13TV



# Mamá o papá

22:45 | ANTENA 3

Flora (Miren Ibarguren) y Víctor (Paco León) son los padres que todo niño querría tener: cariñosos, modernos y divertidos. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral de sus vidas, algo con lo que siempre habían soñado. Es en ese preciso instante cuando la custodia de sus tres hijos se convierte en un problema para ambos, en el que ninguno está dispuesto a ceder. Así que, por orden de la jueza, serán los niños los que tendrán que decidir con quién se quedan: con mamá o con papá. A partir de este momento, Flora y Víctor se declaran una guerra sin tregua en la que ambos harán todo lo posible por no obtener la custodia de sus hijos.



# El vengador del Sur

Ésta es una película donde la sed de venganza cobra especial protagonismo. Brian (Gianni Garko) luchó en el bando del sur durante la Guerra Civil Americana. Una vez acabado el conflicto, el soldado vuelve a su hogar junto a su familia e intenta adaptarse de nuevo a su vida, aunque no le resulta todo lo fácil que había esperado. Una noche, cuatro soldados irrumpen en la casa y matan a toda la familia. Brian consigue salir vivio gracias a Daniel, un compañero que llega en ese instante y que presencia los asesinatos. Estos horribles acontecimientos cambian para siempre su vida provocando en él un sentimiento irrefrenable de venganza. El hombre no recuerda los rostros de los asesinos, así que no tiene inconveniente en

matar a todo el que se pone por delante y levanta alguna sospecha.



# Toda la actualidad de tu ciudad

Redacción y Publicidad: 952 69 00 50. Fax: 952 68 39 92 Redacción melilla@grupofaro.es. Deportes faromelilladeportes@gmail.com. Publicidad faromelillapublicidad@gmail.com. Página Web: www.elfarodemelilla.es

# Miscelánea

| ON                     | CE                      |
|------------------------|-------------------------|
| Lunes<br>16-Sep-24     | 70.963 SERIE 034        |
| Martes<br>17-Sep-24    | <b>50.538</b> 925       |
| Miércoles<br>18-Sep-24 | <b>62.731</b> SERIE 037 |
| Jueves<br>12-Sep-24    | 65.316 SERIE 002        |
| Viernes<br>13-Sep-24   | 43.478 SERIE 017        |
| Sábado<br>14-Sep-24    | 37.810 SERIE 022        |
| Domingo<br>15-Sep-24   | 55.459 SERIE 004        |

# LA CARIDAD

| Mié 19-Sep-2024 | 7.500 | La Muerte |
|-----------------|-------|-----------|
|-----------------|-------|-----------|

# **EuroMillones**

| 17-S | artes<br>ep-2024 | 4 | Núm<br>Estre  | eros<br>Ilas | 01        | 10 |
|------|------------------|---|---------------|--------------|-----------|----|
| 20   | <b>30</b>        | 3 | 2             | L            | <b>1</b>  | 44 |
|      | ernes<br>ep-2024 |   | Númo<br>Estre | eros<br>Ilas | 04        | 12 |
| 10   | <b>15</b>        | 1 | 7             | 3            | <b>31</b> | 42 |

# La Primitiva

| Lunes<br>16-Sep-24  | 01 | 09 | 11 |
|---------------------|----|----|----|
| C-13 R-9            | 34 | 35 | 44 |
| Jueves<br>12-Sep-24 | 08 | 10 | 22 |
| C-28 R-6            | 36 | 44 | 45 |
| Sábado<br>14-Sep-24 | 09 | 11 | 19 |
| C-24 R-8            | 23 | 44 | 46 |

# **Panalata**

| POHOLOGO               |           |           |    |  |  |
|------------------------|-----------|-----------|----|--|--|
| Lunes<br>16-Sep-24     | 11        | 19        | 22 |  |  |
| C-35 R-3               | 27        | 39        | 49 |  |  |
| Martes<br>17-Sep-24    | 21        | 36        | 37 |  |  |
| C-30 R-1               | 39        | 42        | 49 |  |  |
| Miércoles<br>18-Sep-24 | 03        | 11        | 16 |  |  |
| C-49 R-2               | 20        | 32        | 48 |  |  |
| Jueves<br>12-Sep-24    | 05        | 06        | 08 |  |  |
| C-28 R-3               | 17        | 33        | 36 |  |  |
| Viernes<br>13-Sep-24   | 02        | 07        | 09 |  |  |
| C-20 R-6               | 13        | 23        | 26 |  |  |
| Sábado                 | 07        | 10        | 15 |  |  |
| 14-Sep-24<br>C-27 R-8  | 22        | 37        | 47 |  |  |
|                        |           |           |    |  |  |
| Domingo<br>15-Sep-24   | 03        | 08        | 34 |  |  |
| C-30 R-3               | <b>36</b> | <b>38</b> | 49 |  |  |

# **Lotería Nacional**

| JUEVES<br>12-Sep-2024 | <b>70.129</b>        |   |   |    |
|-----------------------|----------------------|---|---|----|
| <b>2</b> °            | Reintegros           |   |   | ıs |
| 04.189                |                      | 3 | 8 | 9  |
| SÁBADO<br>14-Sep-24   | DO 1ER <b>70.253</b> |   |   | 3  |
| <b>2</b> °            | Reintegros           |   |   |    |
| 37.762                |                      | 3 | R | 9  |

# **El Gordo**

| Do:<br>15-S | mingo<br>ep-2024 | į. | Núm<br>Clav | ero<br>⁄e |    | 4         |
|-------------|------------------|----|-------------|-----------|----|-----------|
| 02          | 08               | 2  | 7           | ı         | 40 | <b>52</b> |

# HORARIOS DE BARCO BALEÀRIA

| $1 \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$ | hal | earia | com |
|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|

| MELILLA-MALAGA |        |         |         |  |  |  |
|----------------|--------|---------|---------|--|--|--|
| DÍA            | SALIDA | BUQUE   | LLEGADA |  |  |  |
| L              | 00:30  | RUSADIR | 07:15   |  |  |  |
| L,M,X,J,V      | 23:59  | RUSADIR | 07:00   |  |  |  |

# **MÁLAGA-MELILLA**

| D         | 17:00 | RUSADIR | 23:00 |
|-----------|-------|---------|-------|
| L,M,X,J,V | 15:00 | RUSADIR | 21:30 |

# **MELILLA-ALMERÍA**

| M,X,V | 15:00 | SICILIA | 21:30 |
|-------|-------|---------|-------|
|       |       |         |       |

# **ALMERÍA-MELILLA**

| M,X,V | 23:30 | SICILIA | 06:30 |
|-------|-------|---------|-------|
|       |       |         |       |

# **MELILLA-MOTRIL**

| L,J | 15:00 | SICILIA | 21:30 |
|-----|-------|---------|-------|
| S   | 23:00 | SICILIA | 06:30 |

## **MOTRIL-MELILLA**

| L,J,D | 23:00 | SICILIA | 06:30 |
|-------|-------|---------|-------|

# TRASMEDITERRANEA

Telf. 902.45.46.45

| м | ы | П | ΙЛ | ا_ا | м   | ΛI | ΙΛ | G |   |
|---|---|---|----|-----|-----|----|----|---|---|
| W |   |   | ш  | _   | IVN | -  |    |   | ١ |

| MELILLA-MÁL | AGA    |         |
|-------------|--------|---------|
| DÍA         | SALIDA | LLEGADA |
| L,M,X,J,V   | 23:15  | 07:30   |
| L*          | 01:45  | 08:25   |
| L           | 23:15  | 07:30   |
| MÁLAGA-MEI  | JILLA  |         |
| L,M,X,J,V   | 14:30  | 21:00   |
| D           | 18:00  | 00:00   |
| MELILLA-ALM | ERÍA   |         |
| L,M         | 14:00  | 20:30   |
| V           | 16:00  | 22:30   |
| ALMERÍA-MEI | LILLA  |         |
| L,J,D       | 23:59  | 08:00   |
|             |        |         |

\*MADRUGADA DE DOMINGO A LUNES

CONSULTE DISPONIBILIDAD DE TRAYECTOS CON SU COMPAÑÍA

# **Farmacias**

| 16/09/24       | GENERAL O'DONNELL, 27      |
|----------------|----------------------------|
| 17/09/24       | MÉXICO, 11                 |
|                | PLAZA DE LAS VICTORIAS, 11 |
| 18/09/24       | GARCÍA CABRELLES, 35       |
| 19/09/24       | GENERAL O DONNELL, 27      |
| 20/09/24       | GENERAL MARINA, 23         |
| 21/09/24       | GENERAL PINTOS, 14         |
| 22/09/24       | GENERAL O DONNELL, 27      |
|                | DIEGO JAÉN BOTELLA, 56     |
| GUAR. NOCT. (2 | 2 A 9H) GRAL. AIZPURU, 29  |

### **HORARIO DE VUELOS** L,M,X,J,V,D 21:00 **MELILLA-MADRID** 21:55 IBERIA AIRNOSTRUM **MELILLA-GRANADA** 09:55 13:00 14:40 15:55 12:35 16:05 08:45 12:05 13:50 14:30 TLF. 902 400 500 DIARIO 08:45 10:35 M,J V,S,D L,M,J,V,D L,X,D L,X,J,S 14:30 14:00 15:00 16:30 19:00 16:25 15:55 16:55 18:20 20:50 **MELILLA-MÁLAGA** LLEGADA 11:45 15:05 Ľ.M.X.J 08:15 11:10 11:40 13:00 13:55 **GRANADA-MELILLA MADRID-MELILLA** 10:15 L,X,J,D L,M,X,V,S,D 09:30 13:10 13:55 14:35 15:40 18:50 19:20 20:55 L,X,J,V,S,D 07:40 V,D 11:15 DIARIO 12:05 12:25 13:00 14:10 16:15 16:55 17:30 11:30 12:05 13:15 15:20 12:40 13:50 16:00 V,D DIARIO 16:00 18:20 I.M.X.I 16:35 S 16:25 L,M,X,J,V,D 19:00 **MELILLA-SEVILLA MÁLAGA-MELILLA MELILLA-ALMERÍA** 10:00 11:10 07:15 08:45 09:30 L,M,X,V,S DIARIO 13:15 16:00 09:40 10:25 11:20 12:10 12:25 12:35 13:15 14:10 12:30 13:25 20:50 10:50 20:00 **SEVILLA-MELILLA** 10:25 11:15 10:00 13:45 16:30 14:55 17:40 L,M,X,J,V,D 18:10 18:55 **ALMERÍA-MELILLA MELILLA-BARCELONA** L,M,X J,V,D 07:25 08:00 08:15 08:55 11:50 14:00 13:30 14:25 13.55 16:05 15:00 15:30 15:55 16:25 17:25 11:25 13:30 12:05 14:10 **BARCELONA-MELILLA** DIARIO L,M,X,J,V,D 16:30 DIARIO 19:00 17:45 15:20 L,M,X,J,V10:45 11.40 19:15 18:50

CONSULTE DISPONIBILIDAD DE VUELOS CON SU COMPAÑÍA · HORARIOS SUJETOS A CAMBIOS

Teléfonos de interés

FUENTE: IBERIA.COM

Centro Salud Polavieja Centro Salud Zona Norte Centro Salud Alfonso XIII Del. Gobierno Salvamento Marítimo Info. Meteorológica Naviera Armas 952677371 95132060 952671794 952691000 900202202 952673555 902456500 902454645 080/952976176 091/952695670 092/952976221 Air Nostrum Taxis-C/C.Lobera Taxis-C/Castilla Taxis-C/G. Marina Gas Butano Centro Asistencial Melilla Alcohólicos Anónimos Centro Vacunación Internacional 952683623 952673624 952683621 95267000 95267440 95132020 Trasmediterra Mart. Peregar 952991168



# FAR OMelilla

# LA CON TRA

# Coto Privado firma con una gran discográfica a nivel nacional

**Música.** Maldito Records es un sello valenciano que tiene en cartel grupos como Barricada e Immaculate Fools. Y el grupo local edita su trabajo 'Escrito en el lavabo'

### Francisco E. Fernández MELILLA

El grupo melillense Coto Privado firma un contrato con la conocida discográfica española de música Rock, Maldito Records. La firma se acordó este pasado mes de junio, en concreto el día 21 en el más riguroso secreto y ahora se suscribe con la edición de un nuevo trabajo llamado 'Escrito en el Lavabo'.

Un grupo como Coto Privado es digno de mención por su gran fidelidad a la música Rock. En más de veinte años de existencia nunca han cambiado de estilo. Y esta constancia y buen hacer es la que le ha llevado a que con los años y mucha experiencia dentro de este campo hayan fichado con la discográfica rockera más famosa de España, la valenciana Maldito Record que lleva nombres en su repertorio como 'Barricada'.

"Rock de siempre para lo bueno y para lo malo" así definen ellos su dinámica artística y ha dado como fruto un single que ha impactado bastante dentro del círculo rockero español, denominado "Por Madrid". Éste es su nuevo single que va implícito en un videoclip.

Según la crítica, "en un momento en el que la electrónica y las voces con autotune se han apoderado de las listas de la radio fórmulas, 'Coto Privado' sigue apostando por el sonido de guitarras, amplificadores a válvulas y letras directas".

Maldito Records es una discográfica española independiente creada en 1998 en la ciudad de Valencia. Los géneros en los que trabaja son varios como el Rock, el Punk, el Heavy Metal y el Ska, aunque principalmente sus verdaderas producciones las ha realizado siempre con el género Rock. Entre su repertorio están grupos como Inmaculate Fools, A Tono, Calibre Zero, Decibelios, Frenetic, Obús, Potato y muchos

Sin duda, este adelanto en el ámbito musical pone a un grupo de esta localidad en la cima de la música Rock junto a otros grupos musicales ingleses y españoles.

Coto Privado no es sólo un grupo que pretende triunfar fuera de nuestras fronteras, también tiene grandes inquietudes por el futuro de los grupos musicales de la ciudad de Melilla. Sin duda este suceso puede marcar un antes y un después en su carrera musical.



El grupo melillense, COTO PRIVADO.



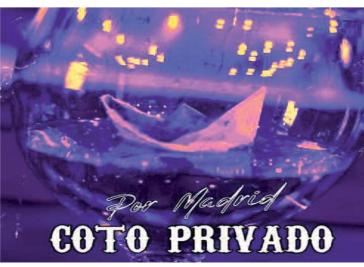

